

## MARMI SCOLPITI

DET

## MUSEO ARCHEOLOGICO

DELLA MARCIANA

VENEZIA 2



PRATO
TIP + ALBERGHETTI E C1866



## MARMI SCOLPITI

DEL

# **MUSEO ARCHEOLOGICO**

DELLA MARCIANA

VENEZIA



PRATO
TIPOGRAFIA ALDINA
1866

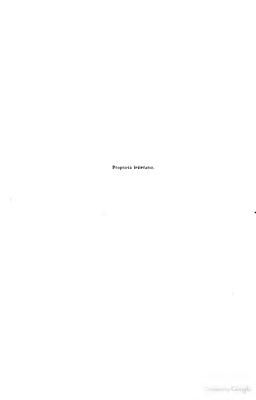

## AI LETTORI

Preposto alla custodia di una raccolta di marmi scolpiti che forma nella parte archeologica l'unico ornamento di Venezia, ho creduto mio dovere di farli conoscere, coll'inserirne una descrizione, preceduta da informazione storica, negli Atti dell' i. r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti (Serie III, vol. VII, p. 309-363; vol. VIII, p. 612-652, 815-853; vol. IX, p. 149-185, 634-675, 1251-1309; vol. X, p. 185-244), Però mi è duopo confessare che, in onta all'affezione agli studi archeologici, alle cure assidue ch' io vi profusi da alcuni anni, alla ricca scorta d' una biblioteca aperta alle mie ricerche, io mi conosceva inferiore al carico assuntomi. Era quindi necessaria una revisione dell' opera, reclamata dalle sensate osservazioni fattemi durante il lungo periodo di stampa, da persone competenti, fra le quali ricordo con piena riconoscenza l'ab. Vincenzo dott. De-Vit e i signori Guglielmo Henzen ed Enrico Brunn, segretarj dell' Istituto di corrispondenza archeologica in Roma. E me ne incuorarono le nobili proposizioni fattemi da' signori Alberghetti e C.: di Prato, i quali ne vollero dare a loro spese un' edizione, bisogna che a' nostri giorni e nelle condizioni del nostro commercio librario, è divenuta di difficile riuscimento.

Ma non avrei stimula compiuta l'opera mia oce non avessi chiocomi ci l'enniglio di altiri distiniti archeologi, de'quali, al confronto con altre nazioni, abbonda l'Allengan. Perciò nella state del passato amno recatomi a Vienna, Dresda, Lipsia, Berlino, ritrassi prezioni accenni di migliorie da que dotti professori Gerhard ed Overbeck. E fu allora che mi fu dato di studiare a grand'agio le sipsoteche di Dresda e di Lipsia, ma segnatamente quella di Berlino che può dirsi, senza contrasto, la prima fra le conosciute. Chi sa quanto giori all'aconsamento nel sapere archeologico il riscontro degli oggetti paralleli, concerrà meco sulla necessità d'un esame che non può istituirsi se non là oce trocansi raccolti e distribuiti per importanza di tempo, d'arte, di soggetto rappresentato, gli seutici astichi sparsi nei musei d'Europa.

Ove potrò credere che il mio lavoro non torni disgrato al pubblico, darò mano alla pubblicazione degli altri oggetti archeologici, specialmente medievali, onde è ricco il museo marciano.

Venezia, gennajo 1866.

GIUSEPPE VALENTINELLI

### INTRODUZIONE



Parrà forse a taluno mal consiglists l'impresa di descrivere marmi scolpiti, fattl conoscere con Isplendida pobblicazione, fin dal secolo scorso, dai cugini Antonio Maria di Girolamo ed Alessandro Zanetti (1). Ove però si consideri che non tulti gli esistenti al lor tempo vi furono compresi; che si esclusero da quel novero le iscrizioni così greche come romano; che mancano affatto gl'importantissimi appunti storici de'monumenti, si riterrà non solo opportuno, ma eziandio necessario il rifacimento del lavoro. Lochè vie maggiormente dovrà confermare chi, presa in attento esame l'opera ora enunciala, attesterà cho la inesattezza dei disegni e la nessuna convenienza dello descrizioni, como più sotto farò vedere, le scemano verità ed acconcezza. Non è perciò ch'io Intenda aggravare con severe parote gl'illustratori di quella d'altronde pregiata opera pubblicata da più che un secolo, i quali ben maggiori servigi avrebbero prestato alla scienza, ove si fosse loro dischiuso il tesoro di quelle conoscenze successivamente importate dalla critica, dacebè i sommi Winckelmann e Viscopli irradiarono de' loro sludi profondi il nebuloso orizzonte dell'archeologia, e schiere etette di begli ingegni te assicurarono in nobile gara il contrastatole titolo di scienza. Non ultimo motivo al lavoro perse l'incremento notevole della suppellettile del museo : donde, se dall' una parte è debito di gratitudine significare solennemente la propria riconoscenza a chi l'accrebbe con doni, dall'altra corre dovere in chi presiede al suo ordinamento dar animo a chi vien dopo perchè no imiti l'esempio. Arroge il dovere di ribattere le invereconde parole scagliate a torto da un dotto

Delle antiche statue grache e romane che nell'anticala della libreria di e Marco e in altri luoghi pubblici di Venezia si trocano. Yeaczia, 1740-43, Parti II. in foglio.

straniero in faccia alla colta Venezia, nessuno essere che curi questa raccolta da lui dichiarata in sommo grado apprezzevole (1). E son pur titoli che ne consigliano la pubblicazione, il desiderio esternato da illustri interpreti della scienza (2), sia resa finalmente di comune conoscenza; gli elogi prodigativi da'nostri e dagli stranieri (3); le copie in gesso che so ne ritrassero ad ornamento di parecchi musei d'Europa (4).

(1) Niemand echeint eich hier der Sichtung und Berichtigung des grehäulogischen Vorrathes anzunehmen, ebgleich die Sache es in hohem Grade braucht und gerdient, Thiersch Reisen in Italien, 1826, p. 129.

(2) « Di passaggie per Veoczia feci argemente di mie ricerche la cellezione de mo-« nementi sotichi collecati nella biblistore di s. Marco, importantissima con tante per « le quantità degli oggetti, queste per il pregio e per la prevenienza d'ena gran « porte dei medesimi, i quali (rare casendone le pubblicazioni) fanne nascere le ceore « di chi viene a visitarli il desiderie che fossere maggiermente conosciuti e sottoposti « alle erudite considerazioni dei detti. Avrei le auddisfazione di credere questi brevi « ceenl cen tetalmente ieutill , se potessero contribuire in qualche modo ad en fice « cost desiderabile, » Gerbard, Bullettino dell'intituto di corrispondenza archeologica. 1835, pag 159.

(3) « La serenissima Repubblica censerva alcune notabili religoie d'aetichità, e « greche e remane, che e per maestria e per conservatezza nos cedone alle più belle « cone che in Roma si veggano. » Pigneria, Le Origini di Padona (Padova, 1625, p. 69). « Il y a aussi plusieurs statues greeques, d'une beauté ravissante, particulière-

« ment le Gaoimede dont je veus ai parié, qui est celevé par Jupiter transfermé ce a sigle; une Venes, un Apollon, et deux gladiateurs. » Missen, Nouecau covoge d' Italie, à la llaye, 1717, tem. 1, p. 219. « Les antiques sont des plus beaux temps de la sculpture, et paroissent avoir

« été appartés de la Grece. On y remarque sourtout la Leda et la atatue de l'Abos-« duoce . . . le Silènc et l'Agrippina . . . . . plusieurs bustes bien conscrvés, donx « auteis antiques triangulaires do plus beso travail, qui out servi au culte do Baoa chus . . . . . » Richard. Description historique et critique de l'Italie. Parla, 1769, tom. II, p. 302-3. « C'est à la biblietbèque saint-Marc qu'il faut chercher les seels morceaux ori-

« ginaux de statuaire autique que possede Venise. Lè sont les groupes de Bacchus . et un Faune, de Ganimede enleré par l'aigle, de Leda et le cygne, les atotues a de Diana, d' Ulisse, de l'Abondance, de l'Amour, de deux Musse, les tiles se-· micolossales d'un Faune et d'une Faunesse, quelques bas-reliefs, entre autres celei . qu'on appelle Niobiade etc. » Viardet, Musées d'Italie. Paris, 1852, p. 325.

Nouveaux Mimoires au Observations eur l'Italie par deux gentilshommes Sucdoie. Landres, 1761, tote. II, p. 70. Andres Joen, Cartas familiares, Madrid, 1790, tom. III, p. 49-50. Petit-Radel P., Voyage historique, ecc. dans les principales eilles de l'Italie.

Paris, 1845, tom. I. p. 183-84. Bullettino dell' Istituto di corrispondenza archeologica passim.

Lecomte Jules. Venise, Paria, 1866. p. 178-79.

Müller K. O., Handbuch der Archaeologie der Kunst. 1868, p. 348.

(4) Lungo sarebbe il velor nominare partitamente i anggetti di cui furono presi gli ectipi, e de quali resta memoria occii atti della biblioteca Marciana. Basti il ramAh I nou sia chi profino giudichi sprezalo il lavoro, docche i marmi Marciani, cumulativamenie considerati, non regiono alla eccelienza der migitori onde le escavazioni incessanti impresiorirono parecchi musel. Chi jonga mente, nello sperpero lacrimato di molte raccolte d'antichi mommenti, de 'quali inortogoliava Venetzia, restar quasi quest'unica (2) testimonio della passata grandezza; chi pensi nella deserzione ognor più crescente di tami prodotti dell'arte antica (3), tornar conforterote la conservazione di que'pochi, su quali non valse la ria trascaraza d'ingrati eredi, non verro d'acmi biasimo, s'io avviso illustrare una raccolta che si collega, per la natura della sna formazione, colle patrie richissime dei secoli dedimoquino e successivi.

Il cardinale Domenico Grimani, morto in Roma nell'agosto del 1523, legava a Venezia sua patria, con testamento del giorno 16 di quello stesso mese, oltre un prezioso breviario (4), oltre a hronzi e dipinti,

mentare che se ne adoroarono l'accademia di belle arti in Venezia, i mosei del Louvre di Parigi, Britannico e del Paiazzo di cristallo di Londra, nuavo di Rerimo, artisaleo-delastriale di Vienna, le giptoteca di Monaco, le giptoteche di Dresda, Lipsua, Bonna, Norimberga, Kiel, e molti gabinetti di privati.

(2) & debito di uno atorico fédole ricodare la non ricea ma presiona raccolta di memil, gredi la più parte, castaldi gelosamente dallo casques famiglia Giniziana detta data Zautera, raccolta secomitata in parecelli iuspidi dell' Ballettino dell' Intipio di corrispondema erchosingide di Roma. Da questa raccolta fi presa per la gipatore di Berrilico una stella so cui rappresentaci con inquilitezza d'arta, donna stante che di non profinimera energe arona la sei dio Perciero.

(3) « Statuse, in primia graecae, meitori longe pretio et Venetilis et in allis Italise ciritatibus quam in urbs baberi posemat ». Burman, Syllage V, 743, dell'anno 1651.

« Tost de marbres qui se voyaient naguère à Veoise, et qui s' en éloignent pen à peu avec la fortone. » Racol-Bochette, Monum, indd. 4338, I, p. 480.

(a) Manuscritio membranecco, eception sel Beigis soils fine del secolo XV, alarod insiniture di represente bellerar, di amost di forma li filmentigi. Cerrorio di
Gade, Lieren di Astrara, legata in veibis renue con surreposite turce di regnoto.
Gade, Lieren di Astrara, legata in veibis renue con surreposite turce di regnoto.
Genital agressa di collegenzato secolori, e ret dissono in elegazo expersión inditensista di gressa comment, attora punhi dei quali conservanti nel marco Mircilico, dopo
to popilo fatione al 1797. Il manufici controle eccesa-dendi dispositanti estamiturre, ai visite e refetto di questa censolio. « 1530, 6 ct. — Gaminia — Pià manifirarie, ai visite e refetto di questa censolio. « 1530, 6 ct. — Gaminia — Pià manifiparamene di miliatte remanect el intelligium perpetto condicionation sul precision
de decominas, ita qued remanet para procedato dischiante Vicenticionation sul precision
de del considerato de delle anti titulo per processoro permente di devenito delecto
in illima qui esam de precisio prosessersa permetti di devenito delecto
in illima qui esam de precisio prosessersa permetti intelli, pro improre basellointegrato della distillazione e problemerima, octendere delegazo presso bioconfirmi.

Liergamer ema bollazione e problemerima, octendere delegazo presso bioconfirmi.

alcuni marmi ch'erano a ». Chiara di Murano, perché fessero distribuiti in luogo opportune (1). E la volontà del munifico donatore era soliectiamente adempiuta, ché il 13 settembre dello siesso anne l'esecutere testamentarie Marino Grimani patriarca d'Aquileja no faceva la regolare consegna (2). Ouanti e quali fossero qii ozgetti conse-

quanticommpe opportunes forcit, de quo bervisto ac unerce carteren, dilique e particular de la meteriar quan nigulariza carteren fed el bedes inventirum di e perptenen rei menoriam. — lonos, in painto mon 6. Marci, dei 6 segunti, 1032. » — Olassia — il tem melingue bervismen mons proderrimone engium o presidente con particular del cartere combine compressione de la cartere combine de la carter

all'archivio generale de Frari: S. Astonio di Castello, canonici repubari, tono X.

Per opera del fotografo Antonio Periei di Venezia furono egregiamente condotte
le fotografie di questu breviario e, con accompagnamento di testo descrittivo di Astosio Zanotto, con versione francase di L. de Mas-Latrie s fronte, pubblicate le Venezia, oci Upi Antonelis, i "anna 1802.

(1) • Even erdinque prefetcio intestrisation domino sistana, capita, Ingaspene et alia opera saliquiante in ma marorearem agene ex metido que sent la monastrire a opera saliquiante in ma marorearem agene ex metido que sent la monastrire en acuarda en la merca vien sais pro mos menentes et al consula trovestor de recentrar sirvanias. El hos intelligiator de sistanio, capitalos et imagnitos mangit sive esplecatio. - Int. Particula di Evidence de al arteristrio generale s'ivenia. A since de discussio, capitalos et arteristrio generale s'ivenia. A since de discussio, capitalos et al arteristrio generale s'ivenia. A since de discussio, capitalos et al arteristrio generale s'ivenia. Si consulta del capitalo, capitalo especial de la capitalo del la capitalo de la capitalo del la capitalo de la capitalo de la capitalo del la capitalo d

- 4. B. le una cassa de leguame ons testa cum parte de busto de marmo apresso
   i vivo. Dice essere Aureijo.
- 2. D. In una casas de legname uns teste oura el petto separado marmorea de la grandeza de isitra, dice easer Bacho.
  - 4 3. Y. In una nassa ut supra taole marmoree.
  - 4 b. A. In une cassa de legname una testa cum el busto, disse esser verna.
- 5. R. In una cessa ut supra una testa de bronzo cum mezo busto grande quant
   como el vivo et una juocrea grande de bronzo.
- « 6. A.A. lu une cessa ut supra dul corpi rottl, uno ha testa et l'altro è acese, « diase asser luno gindiator.
  - 7. C. in use cassa ena trata et mezzo besto del estural do marmo, e eudo.
     8. G. in una cassa dun teste de marmo cum dui loro brochadelii.
  - « 9. F. le una cassa una figura de marmoro, dice esser l'aitro giadistor.
- 4 10. P. le ues cassa dui corps de marmo senza testa et neeza braze et senza piedi a cum una testa precis de cavallo et due figurete picole senza testa.
- « t3. T. lu usa casso dui pezi de marmori com figure do mezo reijevo cum uno « pezeto de porphiro.
  - a 12. Q. In una cassa due teste cum dul putti vestidi.

gnali, non è cost facile l'attestare, mentre le indicazioni dell'erottone celance mancano affatto di precisione, non essendorisi determinati i caratteri dei singoli petti. Benchè non se ne possa trar luce dal contemperano Marino Sanudo, che nella sposiziane del fatto accenna al numero, seuza apperri la cifra corrispondente (1); dal confrento di quell'elenco con quelli degli anni Jappoi è da inferirsi; che molti se fonsero in una od altra maniera ditartiti. Valga a conferna una noda dell'anno 1232 (3) aggiuntà alla consegna del 1823, la quale di sofficiento ragione della riduzione di quel numero, che gli siorici posteri

- 4 13. E. In una cassa que testa com el petto vestido dice esser Marco Antonio
   Nero.
- c 14. K. la una cassa longa osa figuretta longa guaeta senza testa cum ue cavallo guaeto, quatro teste marmorce acoza busto, stem un pezo de marmo cum fie gure de mezo relievo.
  c 46. O. la una cassa pieola due teste ed uno busto vestido ecoza testa et piedi.
- 4 16. I, In one cassa pinole porphiri et serpentise.
  - 4 17. X. la una cassa porphiri et serpentino tondi grandi et mediocri.
  - « 18. N. le una casea picola porphirl et serpentine grandi et picoli.
  - « 19. Z. la una cassa taole de marmoro mischio.
  - 20. V. în una cessa duo vasi de alebastro.
  - e 24. T. In una cassa uno octangolo da porphiro molto bello.
  - 22. H. In una cassa dué teste cum uno husto de na Fanno et due teste picole.
     23. M. In nos cassa porphiri et serpentine.
- 26. XI. In una cassa teste fragmentade de basso relievo et de totto relievo
  e omn sitri divarsi fragmenti, et è piesa.
   25. B. In one cassa ona testa grande de piera da parangon et una Vesere
- oum ons tests.

  « 26. G. le una cassa teste cinque.
  - e 27. L. le una cassa no giadiator de mormo.
- 28. In one cassa una testa de marmo cum el petto, la qual cassa è de legamme vecchio repezada, et non ha numero.

   Una testa de marmoro cum el caso recoszo incassada le el petto de por-
- Una testa de marmoro cum el caso recomzo incessada se el petto de porphiro de ona quarta et due detta leega. Copia tratta dai commomoriali dell'archivio di Venezia, vol. XX, c. 189.º
- Egli serive nei auol Diarj: « I quali aono tutti sumaro . . . . » Codici mas. ital. alla Marciana, classe Vil, cod. 457, p. 341.
- che erano in la giesiola de palazo, dove sono rimasti de voluntà del prefato procurator Grimani. tavole quatro grande de marmoro mechio, at del pezzi grandi de porfiro, videlitet ano ottangulo est mon la forma de ovo multo belli, et sono dalla
- HI.\*\* Sig.\*\* posti in selvo in dicta glesiola. Item sono sta consignati molt; fragmenti
   de marmon et altra niera de diversa firma al o, de estimble en airea. Item finance
- « de marmore et altre piere de diverse figure al o. de settante :n eirca. Item figure e et fragment! n. dodese che erano nello sale dell'ijl..... Cons.º de X. sone ata consigna-
- a to al predicto procurator Grimani, viato prima per la ili. " Sig." et de ordina di
- « quella. » Copia tratta dal Commemoriali dell'archivio di Venezia. vol. XX, e. 189 b

riori portano concordemente a sedici, nulla ostando l'asserzione contraria (1) del sullodato Sanudo, di fronte a un atto pubblico, convatidato da parecchie testimonianze.

Riconoscente la Signoria, determinò di rendere pereune la memoria del manifico obno, con acconcia iscrizione che allogava nell'anno 1825 a Pietro Rennio. Questi nel desiderto d'incontrare il sovrano gradimento, abbinando la raccomaudatagli brevità coll'importanza del soggetto, Iro no mandava all'amico Gio. Batista Ramusio (2), cho fortono pol, forte da quest'ellimo, rifuse in quelle asposta al pubblico (3).

(1) « 22 dicembre, 1528. Vene in Coll.º S. Marino Grimsei el prec.º et insieme « coe S. Daeial Renier qual fo deputato za più mesi a questo e porto certo residoo « di piere et antiquie chel rev...» cardinal Grimani lassoe alla Sig.º nastra. » Diari, MSS. Ital. Cl. VII, cod. 467, p. 199.

(2) « A M. Ginvan Battiris Massourio — A Vinegia, Mandori queste de el'accrit.
Linda da der sai nes net del Prosologi: controdegli gratie dato serest egi di fine
r incurista così amichevolosses. L'una delle quali accrittieni più a piese ricquito o
ceptico, dei dei especio di convercelori: l'attir a dei vero un poso porser si
portiri forre piacere per la sua brevult: della quali bervilti voi m'avventire. Sono
cutturia in mendo quido locices. Nocidence to la prima portica pere nales pagia,
cono ai lacid, havendorisi a porte o l'una o l'altra. Siace asso. A Vi d'agonto
EMOXX, Di Villa.

Quas signa quaque imagines retetum artificum diularno Romae studio perquisilas Dominicus Grimanus Antanii Dacus, f. Cardinalis test, reip. legaerrat ilis atriolum, in quo disponerentur ut speciari commode possent, Andreas Grittus Duz ejus rei mumorias causa F. G.

Quae signa esterum artificum Dominicus Grimanus Ant, Ducis F. Cardinalis test. resp. lignaerat, sis atrialum sa quo disponerenter Andreas Grittas Duz. F. C.

4 A M. Giovan Battista Rhannessio — a Vinegla. Avvertite che signa sono giadiatori, et Dei, et Muse, et Bacche, et Suiri, et altre così fatte sigure: che naturali

oon aono: Imagini pei soon le tolle dai natoraia, come Aegusti, Aureij, Domitiani,
 la quale non ha se non signa: sociol che per niente noe al lacei sola quella pratei
 che potrebbe parere che noe ai fosse bee letevo la proprietà di quel vocabolo, cessegde nelle once del diriamo forse più le imagini che in segli. Oltre a questo yette

deta se questa inservitione in questa maeiera, ella haresas plio bel nomeco. Com nigno, cumpor imaginer vestrum artificam distaura Romos studio perquisitar Dominic. Grimanou Ant. Ducis f. Cardinalis test. relp. legavista striction en qui disponeratur, est spectari commode possent, Andreas Grittius, Duz s'es rei memorios cause R. P.

« Il the pare a me, the all et creolo park nache a veli seens the la marzalona e plu parte call, et plu propris. Fourtheels pour learner quelle parole described.

\*\*Nomes a viedle parqueista per fare la seritten più breve: e secora quelle altre en present cements possest, come la mila brieve d'heri i mostral. Ma quelle service de la companio de la companio dell'altre della companio della compa

(3) Cum has imagines diuturno — Romae studio perquestlas — Dominicus Grima-

Il luogo scello daporima ad accogliere que marmi, sull'attestazione del contemporaneo Sanudo (1), fu l'antichiesetta, dietro al senato; ma egli deve essere caduto in abbaglio, se ripetutamente dappol asseri quel luogo essere la chiesetta (2), che fin da quella prima collocazione nomossi sala delle teste. Sansovino usatosi di espressioni che appalesano la poca conoscenza del soggetto, fa credere ch'ivi fossero ancora nel 1581 (3); però furono collocate altrove prima del 1586 (4).

Fu gran ventura per l'incipiente raccolta che la ricca scorta di marmi e bronzi, che adornavano il palazzo dello splendido donatore al Ouirinale, passasse alla principesca famiglia Grimani, di s. Maria Formosa. I due successivi patriarchi aquilejesi Marino e Giovanni Grimani, emulando l'illustre loro predecessore, arricchivano di nuovi oggetti, specialmente dissotterrali in Aquileia, quella già cospicua collezione, e quest'ultimo, con generoso intendimento, ne donava, ancor vivente, la parte più eletta alla patria. Infatti presentalosi il 3 febbrajo 1586 ull'eccellentissimo collegio, dichiarava spontaneamente, che possedendo egli una notevole quantilà di antichi marmi di molta bellezza et stima, erasi determinato, ad impedirne la dispersione, di farne un' offerla, in segno di suddita devozione, alla Signoria, Aggiungeva, aver bens! lui disposto con atlo d'estrema volonià che la consegna s'avverasse a dieci anni dopo la sua morle, ma intanto se ne farebbe diligente inventario, con particolar nota d'ogni loro segno, affinché non possano essere cambiate nè strabalzate (le statue). Non ultimo voto del donatore era questo : che saria necessario trovar et deputar un luogo dove tenerle, che fosse proportionato a tale effetto, acciocchè li forastieri dopo

nus Cardina - lis Reipublicas testamento - Legasisset tocum hunc in - Quo disponerentur Andreas - Gritti Duz ejusdem rei memo - riae causa fieri curaeit.

<sup>(1) .</sup> E da saper her! (14 settembre 1525) fo compilo di metter li marmori ane tichi teste et corpi di piera viva trovati a Roma, chet reverendiasimo cardinal Gri-

<sup>·</sup> mani lasso alla signoria costra, unde questo principe (Andrea Gritti) il ha fatti met-« ter in la camere devanti la camera di la chiesiola drio la sais dove che af fa prea gai d'inverno, » Diarj, MSS, Ital. ol. VII., cod. 457, p. 311.

<sup>(2)</sup> Più svanti serive il Sanudo: « Stanno per excellentia e adornano quel anioto, « per il quale il Screninaimo valendo di palazzo venir in Collegio passa de li via »; e 11 22 luglio 1526: « Fo preparato la sala di le teste di saso da dir messa. » Diarj,

MSS. Ital. cl. VII, cod. 460. (3) « (vi presso (nella chiesetta) aono undiel imperatori di marmo salvo il vern « Intil antichi et belli quanto più si possa desiderare, et di molto pregio parte ba-« vote da diverse città et parte da Principi, che le hanno donate. » Sansovino, Ve-

a nezia descritta, 1581, c. 123-126. (1) « Le teste che erano nella Sals dove hora è la nuova Chiess . . . ma dove

<sup>«</sup> hora se famo mettere, non atenno bene perchè non sono al suo debito lums, nè « con capitelii convenienti, nè governate. » Parte press in Pregadi, 7 tebbrajo 1586.

l'acer ceduto et l'arsente se l'altre coce meravigliose di quello città, potessero anche per coca notabite veder queste antichità ridutte in un luogo pubblico, finieme con le teste, le quali erano 16 sole, dove le sue arrivocano al numero di 130 in circa, et quando fossero ridutte tutte insieme in un luoro, arrebbono cose molto despa da veder.

Riconoccute il Senato a tanta spontanea prontessa di figliale affetto, commendava all'ameneti il Girinain, rimpratiandelo in bissisphiere parole; e con parte, presa quello stesso giorno, indicavagli a sito più acconocio la fabrica nuovo di piazza et il luogo dove ei fabrica delero la procursata erroso la beceria, dove disse il parisrea eser più stato, et che il luogo seria ottimo, nel quale biosportia fare che il lume entrusse d'allo si maintre che ii vanni di damo compressera moglio alla visita.

La stesse supreme consiglio, riconformati pil esposti sensi inclia parte presa il di 7 dello stesso mese, intivata il donatore a convenire debruinatamente sulla scella del luogo, pregandolo di prender cura di for governare in qualto di che arab bisopo le teste natra entiche soprareripe. Laonde in esecuzione di detta dellherazione, ordinavasi il giorno 12 successivo a Luo Michel, Zuama de Misin, Pitro Cogello, preidenta oppra la fabbrica del polatoro che, futto prime un dilignata increazio delle teste che reno nello sala dovo hora è la chiencia, debbano consignarle al recorrendizziono pariarza Grimani . . . . , facendole poi meire nel luogo che le era stato apparechiato consiguo alla chiencia, deve siamo fino a tamo che sia fronzo el riperanto il luogo di riponeria infineme on quelle di sua sign. reve donate alla erenia signoria . I delli presidenti, radunti il 30 dello sisso mese sealis chiencida eccebia in palazza, commiscia il 30 dello sesso mese sealis chiercida eccebia in palazza, commiscro allo scultore Alessandro Viltoria e ad Angelo Dalle due Regine, come periti, di erigene l'inventato (d), per averene po la connegne poi la connegne del procura della processo della contra della co

- (1) Cooservası alla Marciaca:
- « 4. Vitellio acoza la apalla sinistra et uo pezo della dostra.
- a 2 Gets cul petto iategro tutto vestito ona bellissima capilators de tosta.
- 3. Uns tests d'un giavine che non se gli sa il nome col petto vsatito io habito
  consulare et capelli belli helli.
   4. Cammodo col petto oudo integro et una bells capitaturs: gli manca uo pezo
- dells spalls simistre.

   5. Giulio Cosare col petto nudo postitio.
  - 6. Nervs Traisno col potto integro ot nudo, con un panno au la apalla sinistra
- con uos clota s sbars.
   7. Vespasiaco col petto postitio parte et la spala dostra ouda et totte il resto vestito.
  - « 8. Lucio Vero con petto armato congionto con la testa con uo pezzo di panno au la apalla assistra et una testa di Pallade di basso rejevo nel petto.
    - « 9. Balbino col petto iotlero oudo coe uo pezzo di panno so la spalla sinistra.
      - « 9. Battomo col petto totiero oudo coo uo pezzo di panno ao la apana siniatra.

ed eseguire il lavore di restaure. Prima della metà dell'anno 1887, quella teste erano racconciata, per opera de's addetti, a'quali attribulvasi il merilo d'averie abbeillie in maniera che non poremo più quelle: di tanto eran confosì i concetti d'archeologia e belle arti nel secolo decimosesto: volsessi il celeo non lo fossero pure a'giorni nonti-

Frattanto Francesco Barbaro, esposto l'11 giugno dello stesso anno 1887 in senato che il Grimani avea riacquistato del proprio alcune teste derubate, e adunato altre belle anticaglie da aggiungersi alle già dogate, instava per l'allestimento del luogo in cui doveansi riporre. Sembra che il disegno di riduzione dell'antisala (fabbricata per darvi lezioni di rettorica, filosofia, legge e lettere greche) della libreria a museo statuario, esegoito da Vincenzo Scamozzi architetto della procuratta, non prima del 1590 fosse presentato al Grimani : dacchè rilevasi da un atto 4 maggio 1591 ch'egli visitò in quel glorno la sala e vi ammirò l'ordine principiato delli basamenti delli pilastri, ordinando che coel si avesse continuare, perchè fabbricando venerebbe spesso a rallegrarsi con il veder a prosequir detto lavoro. La distribuzione architettonica della della sata fu così egregiamente descritta da Tommaso Temanza, ch'è prezzo d'opera riferirla per intero : « La positura di que-« sta antisata era taje che avea una porta so cadagna delle testate, e « tre finestre su clascheduno dei lati. Per una di esse s'entrava nel « pianeroltolo della magnifica scala, e per l'altra passavasi nella libre-« ria. Le tre finestre sulla plazza rispondono, come quelle della libre-

- . 10. Marco Aurelio giovine col petto postizo vestito.
- « 11. Una testa balla acoza usso, acoza barba, petto oudo et eo pezzo di pamo « su la spalla sicestra et un pezzo su la destra postitio.
- 42. Un Torso d'un giovine nudo cou la testa et con la cossia sioistra senza
   brazzi, et senza la gamba destra longo tre quarte sino al sentar tutto tondo et bello.
- 13. Use figura d'un giadistor cadeso in terre con on genochio, posa con la
   man sinistre in terre asuza il brazo destro lenga sette querte tutto ondo con un
- pezzo de pasno groppeto sol flacco destro che cupre parte del corpo sino alla spalla
   sinistra.
   18. Un altro giadiator in piedi nado can uo pezzo de pasno groppato su la spalla
- destre che copre il petto sino sila apelle sinistre seoza il brazo destro et senza.
   Is mao sinistre, et seoza la gamba sinistre del genochio la gluso con uos enraza e in terra sponggiata sila gamba destre.
- 15. Un torso d'uns Venere senza tests, et senzs il brazo eioistro che le casca
   di dietro et ua Capidine e canto che posta con li piedi sopra un delfino dalla banda simistra.
- 4 16. Uo torso d'Apollo oudo seezs il brazo destro seezo la gamba sinistra dal
- e genocchio lo giuso scoza il piè destro st un ritratto di Apollo che posa su la cossa e sinistra con le testa del medesimo perzo del busto.

« ria, al secondo ordine di questo maestoso edifizio, e le tre altre sul « lato opposito sulla viuzza della zecca. Tale collocazione di porte e « di finestre rendeva molto difficile il problema ; e tanto più perchè le « due porte . . . . . . non rispondono perfettamente nel mezzo delle « testate. Con tutto ciò lo Scamozzi ci riusci a meraviglia. Sopra un « imbasamento che ricorre d'intorno la sala, innalzò alcuni pilastri « corinti , che mostrano di sostenere un bel sopraornato dipinto , che « regna su tutti e quattro i lati del soffitto. Le facciate maggiori sono « spartite in tre intercolunni, nel mezzo dei quali egli fece una specie « di tabernacolo con due colonne d'ordine jonico, col loro sopraornato « e frontispizj. Nel mezzo di ciaschedun tabernacolo s'innalza un bel-« l'arco, quasi a foggia di nicchio, che risponde all'apertura delle « accennate finestre. Altri nicchi alla greca, cioè quadrati, fece sui « lati e sopra, i quali servono alla collocazione dei piccoli pezzi d'an-« ticaglie, che sono in gran numero. È cosa degna d'osservazione che « l'architetto abbia profittato del lume delle grandi finestre esteriori . « senza sconcertare l'esterna euritmia della fabbrica. Le due facciate « minori, dove sono le porte, vengono spartite da altri pilastri corinti « in tre vani. In quello di mezzo c'è la porta, e ne'due laterali ci « sono due tabernacoli simili a quelli dei lati maggiori, ma in luogo « dell'arco a finestra ha un nicchio ciascheduno d'essi, e vari nicchi « niedesimamente sui lati loro di varie figure e grandezze. Questi scom-« partimenti sulle due testate riescono alquanto varj nelle dimensioni « orizzontali, attesa la collocazione delle porte che, come accennai, « non corrispondono perfettamente ai loro mezzi. Tuttavia sono dispo-« sti con tale artifizio ed ingegno, che pochi sono coloro, ancorchè « intelligenti, che se ne avvedano. La larghezza poi di questa sala è « divisa în tre spazi da due tramezzi rispondenti all'imhasamento dei « pilastri corinti, il quali ricorrono dall'una all'altra testata, lascian-« do nel mezzo un andito, e due spazj maggiori sui lati. Questa idea « è così accomodata all'uso d'un museo, che sembra cosa quasi im-« possibile che un numero si copioso di statue, di bassorilievi, di bu-« sti, di vasi, di cippi, d'iscrizioni siano state riposte in così poco « spazio, con tanta proprietà e convenienza. Monsignor Barbaro, che « fu più volte a vederlo mentre vi si lavorava, ne restò sempre con-« tento. Andò lentamente il lavoro di questo museo, e vi s'impiega-« rono non pochi anni, in tutto il corso de' quali vi prestò lo Scamozzi « tale assistenza, quale richiedeva un'opera così importante. Imper-« ciocchè ogni piccolo errore, anche di sola esecuzione, poteva scon-« certarla di molto. Quindi è che ritrovandosi egli nel mese d'apri« le 1592 lungi da Venezia, il procurator Francesco Priuli curatore del-« l'opera ne sospese la conlinnazione, atlesa l'assenza del nostro arg chitetto...... Frattanto Alessandro Vittoria avea campo di ri-

« sarcire le statue e le altre anticaglie » (1).

Mancato a' vivi il Grimani a' 2 ottobre 1593, prima che fosse compinto l'ornamento della sala, ordinato dallo Scamozzi, il senato con parte 4 novembre di quell'anno, commetteva al procuratore Federico Contarini, di ridurre quanto prima a perfezione l'opera incominciata, collocandovi le statue ed oltri marmi secondo la volontà del donatore et non essendo il loco incominciato capace del tutto, si possa anco valer della libreria contigua . . . . Obbedendo egli sollecitamente ai superiori voleri, nel giorno 16 successivo recossi con Pietro Pellegrini segretario dell'eccellentissimo collegio alla casa del donatore, e vi eresse l'inventario de' marmi (2), a' quali, fattisi praticare de' buchi, appose sigilli in piombo (3). E ben dimostrò col fatto con quanta premura egli rispondesse alla fiducia in lui risposta dal senato, chè non solo presiedette alla più acconcia distribuzione di que' marmi, ma ne dono dei propri (4). L'intero ordinamento di quella sala fu compiuto nel 1596, mantenendosene la memoria nell'iscrizione onoraria scolpita in pietra d'Istria, sulla porta d'ingresso, la stessa che ora leggesi nel pianerottolo di mezzo della scala del maggior consiglio (5).

Quanto fosse da apprezzarsi questa collezione, distinta per velustà, per merito storico, per arte, l'altestarono in diversi tempi molti chiari ingegni, de'quali raccolse i nomi il dotte mio antecessore Jacopo Morelli in lettera all'illustre Millin (6). È perció che il senato non cesso

- (1) Vita di Vincenzo Scamozzi, Venezia, 1770, p. XX-XXII.
- (2) Vedilo in fine dell' Introduzione a pag. XXXIII.
- (3) Vi si riscontrano tuttara la gran parte colla leggenda: Munus Jo. Grimani interno al campo occupato dal legge veduto di prospetto.
- (b) « Avenda soch egli (Federico Contarini) accresciuto il nomero lora di dadici astine, tre leste e due bassi rilievi di nus regione. » Tomanta Tomansso in Flas di Jacopo Santorino. Vonestis, 1752, p. 21.
  - (5) SIGNA MARMOREA PERANTIQVA OLIM A OOMINI. CAJO. GRIMANO ANTO, PIRICE, P. ET FISTA A DIO PATRIRA. POPULERIE. RIVENDEN, NEP. PASCAIR CICONIA DVCE MAGNA EX PARTE REIPPR. LEGATA PARTIN WIFO MARING GRIMANO PRIN. A FROEFICE CONTARE. N. PROC. AD ASSOLTIVE ORNAMENTE SPPERTA IOEN PROFESI. EX. S. C. MGC IL GOOD REPORTING A.

#### ANNO ONL. M. DXCVI.

<sup>(6) «</sup> De ipao Grimanorum musen dicerem, nisi ex lucolentis teatimoniis editis a acriptorum de sigois, nummis, genomis caelatis, silique soliquitatis mnaumentis a magnam celebritatem idem iamdiu exact assecutum. Muita sone cum laude supello-

mai dall'accorrere con utili provvedimenti e colle più amorevoli cure alla conservazione di quel tesoro archeologico. Perchè, morto il Contarini nel 1613, ragunavasi il 25 ottobre dello stesso anno, ed emetten parte, che sia deputato uno degli consiglieri nostri, il quale insieme con il procurator della procuratia de supra, che sarà di tempo in tempo alla cassa, debbano haver la sopraintendenza e cura del suddetto luoco a ciò fabbricato per collocarvi le statue suddette et antichità, dovendo principalmente far fare un diligente e particolare inventario. Eguale interessamento appalesava il senato quando nel 1625 ordinava con parte 13 giugno, che alcane statue, perchè di soverchio stipate nell'antisala, si traducessero nella libreria, e fosse data libertà al collegio . . . . . . di fatte riporre dove stimassero più a proposito, a assicurare le dette antichità ove meglio piacerà. Però auteriormente all'emissione di questa parte, furono nel 1.º marzo di quell'anno, a motivo della venula del re di Polonia, trasportati nelle sale del consiglio de'dieci i tre busti di Antinoo, Antonino e Lucio Vero (1), imitanti l'antico, già descritti dagli Zanelti (2), come spellanza del museo, ora conservati nel corridojo palladiano dell'i. r. accademia di belle arti.

Lo stesse spirito di gelosa custodia informa le parti 29 novembre 1636 e 3 luglio 1639, colla prima delle quali si raccomanda il confronto degl'inventari cogli autentici, e si stabiliscono nuove norme per la consegna delle chiavi. Di rileranza maggiore è la seconda, in cui il senatio osservando che sell'antisala di essa (libercia) ri simano ripuste dattate e i all'era michibità di considerazione, chi è necessario vi si abbio

ctilem Grimanorum pretiosiasimam offerunt praesertim Panvinius, Aconsa Vicus,
 Stephanos Vigandus Pighius, Franciscus Scotus, Grutorus, Pignorius, Pancirolos,

<sup>«</sup> Gassendas in vita Perroscia, Patinus, Sponius, Astorius, Monifouconius, Turrius,

<sup>«</sup> Zeous, Maffeius, Muratorius, Octavius Bocchius, Pacciaudius, Pocockius, Cava-« ceppius, Winkelmannus, Hieronymus Franciacus Zanettius, Villoisonius . . . . .

e Primus quantum video, standium antiquatatis io auos iotulii Domiolcus Grinascus cardinalis. » E più aotto: « Al ingens acribodi argumeotum museum Grimano-rum ost. » Geprate, vol. II, p. 218-50.

<sup>(1)</sup> il comitato di pubblero initruzione in Venezia, con decreto 19 ottobre 1797, ordinava e che i tre busti in marmo, rapprescutanti Lucio Vero, Autonico et Antinoo, e opera d'autoro romano scalpillo, son che i ire busti in brezzo rappresentanti Apostito e Barbarigo. Sebastica Viceler o Marc' Autonio Bragadia, opera dello acuitore o fonditoro Trialon Appetiti, como puro l'altro busto in bronace che rappresenta Francia distor Trialon Appetiti, escon puro l'altro busto in bronace che rappresenta Francia.

<sup>«</sup> cesco di Carrara, o le duo piccole scultore, una io averio che caprime Davido « colla testa di Golia, o l'altra in bosso rappresentanto Adamo ed Eva, il tutto esia steote nollo detto sale dell'arma i dall'era Consistio de'A suino preservate atte oub-

<sup>«</sup> blica Biblioteca. » Giò era pure conformato della muoicipalità provvisoria di Vooezia con decreto 7 novembre, 1797.

<sup>(2)</sup> Delle antiche statue, parto 1, num. 23, 25, 30.

buona custodia . . . . . commette alli procuratori della procuratia de supra che ha la sopraintendenza delle sopraddette statue . . . . . di ordinare due ferrate trasforate con onorevole disegno da esser poste da tutte due le bande, per sicurezza delle pubbliche statue.

Intante nuova giunta di marmi (1) era fatta al museo marciano pella morte di Bertucci Contarini, avvenuta nel decembre 1713, sendosi verificate te condizioni apposte dal generoso legatario Jacopo Contarini, al suo testamento 1.º luglio 1596, col quale lasciava alla sua patria, all'estinguersi de' discendenti maschi della famiglia, tibri, stromenti, marmi, bronzi, pitture, oggetti di storia naturate (2).

- (1) « Setto balle di pietra, tra grandi e piecole, colorite, et una pietra gnasira · colorite.
- « Una pietra quadra colorita
  - · Tro pezzi di pietra viva atriata
  - « Busto di pietra d' Antonio Caracalia imperatore .
  - « Un busto di pietra con la testa coronata di quercia.
  - « Dua catini di marmo, uno negro, l'altro colorito, cioè macchiato.
- · Una tazza grando aparsa di pietra, con piedo rotto.
- s Un basto di pietra con la testa caiva.
- · Altro similo di Elio Cesaro.
- « Altro detto d'una Baccante
- « Altro simile, totto nodo.
- · Altro simile che rapprosesta la satira .
- a Altro piccolo di Giove Amone.
- « Un trenco di statue mutilale. »
- Dai catastico del legato di Giacomo Contarini (1715), alla Marciana, MSS lat., CI. XIV. Cod. XXI. c. 65.

### (2) Omissis.

« Usa dello più caro cose che to abbia havuto et che habbia è il mio studio. « del quale mi sono proceduti tutti il honori et tritta la stimo della mia persona. Il a quale intendo che ala non solamente dove sono i libri, ma totto quello cho con-« tengono le è atanza delli mezadi dove io ato ordinariamento, dovo vi sono cose

- a esquisito, at tali che ebi ben non le considera nun lo potrebbe creder, così dei
- « libel a atampa como do acritti a penna, jostrumenti mathematici et mocanici, ata-« tas così di marmo come di bronzo , piture , minerali , pietre secrote et altro , le
- « qual tutto coso sono state raccolte da me con grandiasimo studio el fatica, però « voglio anco che ali conservato et augumentato, acciò che i nostri postori possano
- a goder et sentir beneficio di queste mie fatiche, però voglio ed ordino che al tempo a della mia morto, so non sarà finito l'ioventario cho bo cominciato, sil fatto fioir
- « da persona fideie ed intendente, et aia consignato sigiilato in mano de un aodaro a publico ad futuram rei memoriam, ot al poasa aprir aniamente dalli mici heredi
- « per poter aggiungers i quello che vi mettessero dentro at per veder qualche cosa « che bavessoro bisogno, la qual vista ala riposta nel sno loco et non possa esser
- « cavada fuori, et vogilo che tutte queste robe che ai trovano in caso restino le
- « perpetuo conditionate , sicchè non si possano nè vender nè donare , et le godi nol
- « modo cho si attrova messer Zanbattista mio fratello finchè egli vivo, et dapoi la

Access sulla fine del secolo diccisettesine la nobite gara in Venezia di far consecere con opportune pubblicazioni i prodotti delle arti antiche, i fratelli Zocchi progettavano nel 1723 di pubblicare i marmi del nostro museo (1). Abortio quel grandino procetto o per mancanza di socrizioni, o per altre motive, era ricerialo si cupial Antonio Maria di Girolamo ed Alessandro Zanetti di mandare ad effetto quell'onocrevole impesa, della quale è mestieri rissilera ille origini, dacchò prognon conocreole testimoniazza dell'intelligento affezione nodrita dalla repubblica di Venezia pegli studi gi everi .

Nella notte del 13 ottobre 1729 lo scoppio avvenulo per accessione di polvere di cannono nella botteça di biadajuolo, sottoposta all'antissla, produsse una larga squarciatara nel pavimento, per cui caddero e ai fratturarono alcune statue. Il vecchio ed infermiccio bibliotecario, cav. procuratore Girolamo Venier, per riparare opportunomente a tanto gas-to, implorava dal senato l'assistenza del procuratore Pietro Fosterini cassiere della procuratia de supra, il quale con solicient ad intelligente operossità, non solo imprendeva il riziamiento del valto del l'atrio, o ordinava le riparazioni de'danni anche della libreria contiusa, ma distribuzia el statue in più acconota manieta.

sua morte la poasana goder et servirai tutti 3 i miei nipoti fin ehe viveranno, cioè
 Hiëronimo Contarioi fo de ser Polo, Bertucci Contarini fu de ser Hieronimo, et

« Fraccesco di Priuli de aer Michiel, et moracdo esas che Dio li doni looga vita, « rimanga nal primo figliolo maschio di Bertucci mio cepota, per godimento acche

de tutti anol fratelli, et noo havendo esso Bertueci maschi, vada in Poietto figliolo
 de measer Hieronimo mio nepote et anco per godimento de anoi fratelli, et così

a de messer motamo ano arpose e aco per gominato de sino institu, e coss mel primo coma nel secondo caso vada successivo di primogenilo in primogenilo. a et maocando questi instituiti senza heredi maschi, voglio obe caschi nella mia es-

et maccado questi instituta cenza nercon mascoti, vogno un casent usua mis corissima patria, potchè ella a'ha degnato d'honorarmi, oltre ogni mo merito, et a ae non fossa l'obbligo che ni deve al asague, et la aperanza che ho in quasti fi-

a glioti, che possano farai anos buoni servitori, al presente avval lasciato ogni cosa a ai publico.

(1) « Fazimente de nostri insegni bolissieri, fazelli Zerckii, « è pubbliche sire force commencive de vicinence de l'attiguliera macrieramicente in casa totte quelle statee, narmi e alira antichi mommenti, i queli serinani sell'astitubi della « mon per cetta sperce di princi a li prepie quale il momere si quelle dei « mon per cetta sperce di princi, persono ferra ferminoniaza intili colore che percundoni in geneta chi e . . . Sono que mommenti listorio a degento, e siaramo dattributti in creta esensate rani in cirez, del quali più se nei formeramo « re parti o soloni in foglio grado. E promeniono i indetti. Zenchi si dilegento « a stagliare i modernini, si mon voler vara requerato versono sell'attico. In dil « " Nestro, 1725, con XXXV», Del como parili peritani. « Josephi della colori dil « Nestro, 1725, con XXXV», Del como parili peritani. « Josephi della colori dil

Al defunto Venier succedeva nel 1736 il cavaliere procuratore Lorenzo Tiepolo, il quale dalle lodevoli prestazioni del Foscarini prendea le mosse ad energici e vantaggiosi provvedimenti. Quali titoli di merito s'acquistasse egli alla pubblica riconoscenza per l'ordinamento della biblioteca, lo attestarono luminosamente Antonio Maria Zanetti e Jacopo Morelli (1). Però non meno son commendevoli le cure da lui profuse per accrescere lo splendore e la fama del museo. Poco dopo la sua elezione, nvendo egli osservato che le statue, busti ed altri marmi antichi vengono consegnati da bibliotecario a bibliotecario, da custode a custode, con la sola generica espressione di statue che sono nell'atrio, senza maggiori dichigrazioni, cosicchè è ignoto non solamente al senato, ma anche a quelli che ti hanno in custodia, il vero loro numero, la loro rarità e quello che rappresentano, collo scopo di tutelare la pubblica sostanza, commise al valente disegnatore Antommaria Zanetti d'Alessandro, il rilevante lavoro dei disegni dei marmi e delle descrizioni . Lo Zanetti, che da qualche tempo occupavasi degli studi necessari per la pubblicazione di que' marmi (2), rispose sollecitamente al nobile invito del bibliotecario, presentandogli quell'anno stesso il lavoro desiderato, in tre volumi, che si conservano fra' manoscritti italiani (Classe IV) della Marciana, Il primo in foglio (Cod. LXV) presenta disegnati a matita rossa su cento dodici fogli i duecento ventiquattro pezzi, onde si componea la raccolta. Il secondo in formato di quarto (Cod. CXXII), racchiude in trenta carte la Descrizione delle status, de'busti, e d'altri marmi antichi dell'antisaia della libreria pubblica, con le loro denominazioni daile più probabili opinioni dedotte. L'autore, nei brevi cenni illustrativi, riportasi alle antiche medaglie, specialmente del museo Tiepolo, ove trattasi di determinare ciò che rappresentano le figure: non addita che raramente le parti rimesse; dà il nome delle varietà de' marmi solo allora che differiscono dal pario e dal lunense anticamente usati; offre le dimensioni in piedi ed oncie: all'operella è

unita l'ortografia del Loco delle statue a disegno colorato. L'ultimo voiume (Cod. CXXIII) compronde in cinque fogli di massimo formato la Rappresentazione in disegno delle quattro facciote e piedestalli isolati della fibreria, con le statue, busti ad aitri marmi che vi si vaggono (1): in foglio separato v' ha aggiunta la Parte della facciata della pubblica tibreria sopra piazza. Il bibliotecario Tiepolo presentava al senato il lavoro dello Zanetti, accompagnandolo nel rapporto 2 luglio 1736, colle seguenti lusinghiere parole: « Non posso poi dispensarmi di non pone-« re in vista alle ee. vv. la studiosa fatica della sopranomata persona, « senza l'opera ed assistenza della quale, attesa la sua cogniziono, saa rebbe riuscito vano ogni mio desiderio o studio di dare qualche rea golato sistema a quelle antichità che sono state finora bensì possedute. a ma non mai conosciuto. Come che jo devo esponer il merito, così « sarà della pubblica giustizia o generosità, accordare alla stessa quel a segno di benefico aggradimento che giudicherà proprio e conveniena te. » Ed in fatti nel giorno successivo il senato passava la parte: a Como poi a niuno moglio cho ad esso (Tiepolo) è noto il laborioso pe-« so incontrato dal Zanetti predetto, l'assiduità che n'ha contribuito « ed il vantaggio cho vieno a riportarseno, così meritano di secondarsi « quel sentimenti di grata riconoscenza, co'quali si spiega il favore « della persona antidetta, a cui trovandosi conveniente il disporre una « qualche marca visibile del pubblico gradimento, resta commosso al « savio cassier dol collegio di far eseguiro il conio d'una medaglia « d'oro del valore intrinseco di zecchini sessanta, per esser data al « predetto Antonio Zanetti in dono, a che tutto hen saprà supplire il a savio cassier predetto. » Nuova smentita a chi credette poter dimostrare che la repubblica poco favoroggiasse gli ottimi studi.

Esaurita quell'onorovolissima commissione, I cugini Zanetti attendevano alla continuazione di un'opera, la quale procedea lentamente così che Apostolo Zeno, avendo somministrate alcune illustrazioni delle (avole, infastidito del ritardo, nel 1738, si rifiutò di darne più oltre (2).

<sup>(1)</sup> Tra differenti incisioni della prima tavola furono iaserita nelle opere: a L' Augusta ducale basilien dell'evangelista san Marco. Venezia, 1761, p. 30; b. Forastiero illuminato intorna otte cose di Venezia, Venezia, 1785, p. 58; c. La stessa, ivi., 1819, p. 419.

<sup>(2) «</sup> Di questi brevi trattatelli Apostolo elguanti si lasciò cader della penna . « e ne avrebbe ancor più dettati, se l'edizione avesse avuto un corso spedito. Ma · veggendola procedere a rileato, e tratto tratto sospenderal, s'intiepidi, ad altro

<sup>·</sup> intento si voise, e per ultimo riennoió la ben commoista impresa all'industria d'al-

<sup>«</sup> tri eruditi, che solo dopo dae anni, cioè nel 1740, la ridusacro a complemento. «

Gigantesco era il concetto originario, come rilevasi da alcune incisioni di marmi delle famiglie Cappello, Vendramin, Morosini, Donà, disegnati dagli Zanetti con leggende e dediche latine sullo stesso formato delle status pubblicate posteriormente. Ma sopraffalti forse gli editori dalla vastità dell'impresa, si limitarono alla pubblicazione di cento pezzi (1), tutti del museo pubblico, ad eccezione dei quattro cavalli sul pronao della chiesa di s. Marco (tom. I, n.º 43-46) e di due leoni all'ingresso dell'arsenale (tom. II, n.4 48, 49). Il programma dell'opera fu accompagnato da invito d'associazione del di 1.º aprile 1738, usandosi, a raggiungere lo scopo, quelle arti che troppo si conoscono a'giorni postri , limitazione del numero de soscrittori (2) e prezzo elevato per gli altri (3). Benchè gli associati pon montassero ai duecento, tuttavia pubblicossi nel 1740 il primo volume dedicato a Cristiano VI re di Danimarca e Norvegia, e nel 1743 il secondo, aggiuntisi settantaotto nomi a que' primi associati. I diligenti editori non omisero cura perché l'opera in foglio massimo rispondesse onorevolmente alla fama della nostra collezione (4). Eglino stessi ne condussero i disegni (ad eccezione dell'antiporta del primo volume e del ritratto di Cristiano VI, lavori di Giambattista Piazzetta) e ne commisero l'incisione a Giuseppe Camerata, Giovanni Cattini, Samaritana Cironi, Bartolommeo Crivellari . G. Antonio Faldoni . Carlo Bartolommeo Gregori . Fiorenza Marcello, Carlo Orsolini, Giuseppe Patrini, Marco Pitteri, Felicita Sartori, Wagner. Il testo illustrativo incorniciarono vagamente con ornati incisi ad emblemi, tolti talvolta dall'antico, per alludere alla

Negri Francesco, Vita di Apostolo Zeno, Venezia, p. 331-37. - V. pure Giornale di Firenze, tom. VI, p. II, p. 213, 223.

(1) « Utraque (para) tahuiss seri incisas, ut ajunt (a bulino), exhibebit, sta-. tuas, protomas, anaglyphs, et alis sotique marmors praescierentes, additis aliquibus e observationibus in singulas slin in Min exeratis, etc. .

(2) « Tereculum tantum socii erunt et hi nunc primum sureos & ab amne gra-. vamine immunes erogandos curabunt d. d. Antonio M. q Hieronymi, sul Antonio M. e de Alex. Zanetti , et samul proprium nomen debunt cum titulis , schedulam pro « cautione accipientes, subscriptione et sigillis enrumdem d. d. munitam. »

(3) « Socii subscriptores 42 tantum numna aurena (zecchini) solvent pro toto · opere, soilicet libellas venetas 261; il veru qui pest finem emere voluerint, 18 a surpos solvent, hoe est, protium tertis parte maius. .

(4) « L'edizione del Davila , del Guicelardini , quella dei Monumenti aquileiesi . . e quest'ultims delle Statue antiche di Venezia, varrebbero sale a dichiarare a qual · alto segon d'ogore giungessere le stamps venete, e prima della metà del secolo

a scorso. Ardire, intelligenza e buon gusto non manosva silors negli impressori. · perchè zelo, sapere e, quel ch'è più, spicadidezza trovavano ne promotori e me-« cenati delle loro intraprese. » Negri, Vita d' Apostolo Zeno, p 487.

natura dell'opera; e con felice ispirazione diedero nel margine superiore del foglio, ricopiate da parecchi musei di Venezia, medaglie antiche, donde potea trarsi luce pel monumento descritto. Così col merito artistico fosse proceduto di pari passo il valore scientifico della pubblicazione l E questo giustissimo desiderio è bon rivelare, so corro dehito ad ogni onesto esporro francamente il proprio opinato, ove il tacere sarebbe officio di mentita piacenteria, quantunque lorni increscioso compito (perchè non iscompagnato da sospetto di bassa invidia) portar giudizio su di tale opera che intendesi ricomporre a forme più opportune . Fra i cento marmi riputati migliori, antichi, distinti per bellezza e rarità (1), si annoverano quattro cavalli di bronzo (1, 43-46); un bue in bronzo (Ii, 47); tre vasi (II, 48) di poca rilevanza per l'arte e la rarità : furono omessi invece i marmi capitali, la Minerva colossale (num. 90), il decreto di Delo (num. 203) e tutti i pezzi frammentati. In generale pare che gli editori studiassero più di produrre ciò che chiamasi effetto, di quello che sollovarsi alle vero ragioni della scienza. Quantunque abbiano, non però sempre, date le dimensioni in piedi ed oncie, non espressero nel disegno quella differenza di proporzioni, onde un occhio esercitato inferisco quale debba essere l'originale. Arroge che non furono sempre trascelti i risguardi prospettici più favorevoli allo studio del marmo; che vi mancano le traccie di mala conservazione o di ristauro: che alcune parti vi sono supplite arbitrariamente (2). Più salienti sono le mendo degli articoli illustrativi. Composti da parecchi niù filologi che archeologi (come appalesa la nessuna proprietà della lingua scientifica) non presentano una fusione armonica di concetti e di stile. Getto stemperato d'erudizione, lezioni storiche e mitologiche, non una analisi minuta, una indicazione particolareggiata delle mombrature antiche e delle supplite, mancanza assoluta di cenni storici sulla provenienza del monumento e sulla illustrazione fattane da altri. Gli ornati ai margini delle pagine si avrebbero dovuto distribuire in maniera, che gli emblemi slessero in rapporto col monumento de-

<sup>(2) «</sup> Schon in der ersten Stunde überzeugte ich mich von neuem, wis unsicher a so diesen Studien alles ist, was nicht auf eigne Ansicht gehaut wird. An der meisten statuen waren Ergänzungen einzeiner Theile und Glieder in der Beachreibung nicht angegeben. » Cosi dell'opera Thierech in Reisen in Halten, p. 128.

scritto, come offrono lodevoli esempl la descrizione dei busti di Giulio Ceare (n. 1), Adriano (n. 21), Elio Ceare (n. 122), Settimos Gere (1. 34), chiusa interno da ornate composto di ramoscelli d'alloroscedi, patere, hocranj con vitter, Giove, Miserca, cetra, cornaçio,
e il testo illustrativo della Venere Anallomene (ll. 19), fregiato di chiocciole, buccine, terebratule, cornuamoni, ramificazioni di ornalio. Mi
roppo spesso il contornarono con oggetti milologici soggetti sotrici,
o viceversa; o si riunirono a fascio divinità pagane, maschere, carri,
armi, simboli sacri, agricoli, commerciali, fino allo strano innesto di
libro degli evangelj, di leoni in prospetto, del corno duezde, del berretto d'ammirazio veneto. Laconde é da attriburisi a sola cortenia
quanto un illustre Venetiano scrivea si ode di quest'opera (1), e quanto
ne riferivano le Nescelle della regulabilica letteraria (2).

Però, in onta alle mende inseparabili dalle condizioni del tempo, questo libro contribui a difindere la conoscenza della collezione, porgendo le rappresentazioni argomento di confrosto a tutti quelli che si occuparono successivamente dell'arte, o pubblicarono musei archeologici, come si farà vedere nel corso della irattazione.

Ad accrescere la preziosa suppellettile del museo tornò profittevole nel 1795 il munifico legato (3) di Girolamo Zulian, onorevolmente

- (1) « Ove di pezzo in pezzo al leggino aplegizioni opportuno ed erudite. » Foscarini, Letteratura senaziana; ed. pr. p. 383.
  - (2) Venezia, 1740, p 1-3; 1743, p. 241-42
  - (3) Venezia, 1 agosto, 1794.
  - Omissis
- Totti il miei cammei, il mio Giove Egloco specialmente, le incisioni, statoe.
   marmo qualunque scolpito, bronzi, vasi etruschi, e cose di simil georre, voglio
- marmo quatunque accipito, aronzi, vasi estrueros, e cose di simis georre, vogito
  che del mio commissario siano conseguate al sig, abate Morelli custode della bibilotece di s. Marco, o, ae a me pramoriase, al di lui soccessore, affinchè siano
- da ini ripoate e custodite nel gabinetto della repobblica prossimo alla hiblioteca,
   o nella hiblioteca ateasa,
- « Se qualche cosa restassa di infisso nelle muraglie della easa, obe abito io Padova, prego la proprietaria di easa, n. d. Cornella Dolfio Gralenogo di permettere « che sia levata, e apero che non metterà ostacolo che le cose atesse passino ad ag-
- Pubblicato II teatamento li 25 febbrajo 1794 m. v. (1785); il 26 marzo accesato aegul la consegna degli oggetti, dei quali, per ragiou di materia trattata, s'indiosno i soli marmi.
  - . Un piede colosanie.
    - « Un frammento di atstus di donna.
    - « Due teste colossati di un Fauno o d'una Faunessa .
    - · Una testa d' Apollo rediata, con raggi di metallo dorato

« giungere qualche decorazione a quel pubblico gabinetto di statue. »

« Due testo di Venere .

raccomandato alla pubblica riconoscenza dal cav. Leopoldo Cicognara, colle seguenti parole: « Il cavaliere Zulian fu uno degli ultimi più chiari « protettori de' buoni studj, sebbene non avesse la fortuna di conoscere

« fondatamente le bellezze e gustarle , quanto alcuni altri che vivevane « in quel tempo. Aveva però la rara qualità d'una modestia infinita ,

« riportandosi sempre all'opinione degli artisti e dei veri intelligenti « delle medesime: e a questa sua deferenza siamo debitori di alcune

« disposizioni ulili e nobilissime, date in favore dei veneli stabilimenti,

a mentre alcuni dei più rari frammenti di esimio greco lavoro ven-

« nero fatti da lui trasportare dal palazzo di Venezia in Roma, ove « giacevano negletti, alla galleria delle antichilà, annessa alla biblio-

« teca di s. Marco in Venezia, come il bellissimo piede colossale e le « teste del Fauno e della Faunessa, che possono ripularsi fra i più

« esimj lavori degli antichi scarpelli, i quali Irasporti gli vennero sug-« geriti dall'architetto sig. Antonio Selva , a'cui consigli riportavasi di

« frequente (1). » Fra gli oggetti legati al museo da quello spiendido mecenate delle arti, e indicati in nota, erano i piede e le teste cui accenna il Cicognara, nonche il Sacrificio di Mitro, sculi che tolti dal palazzo di a. Marco, doveanosi conssiderare proprietà della repubblica. Frattanto apparecchiato dalla continua, benchè lenta azione de'se-

coli, doves maturarsi il grande avvenimento che in un istante annichilava nuo stato già formidato e potente. Fra i monumenti delle arti belle che il carro della vittoria trascinava in Francia, il nostro museo vedea rapirglisi nel 1797 il bassorillevo Succetaurilia (2), prezisos

- · Due teste di pullici .
- Quettro teste piccole.
   Uns statua d'una Niofa.
- . Il dio Mitra co' auto simboli .
- Uo bassorilievo (frammento io due pezzi) con cootorno di orosti, ed uo Dio e marino.
  - « Un candelabro diviso in pezzi, ma intiero e perfetto.
  - Uo bassorilievo di meniera del Saosovino, rapprescotante Porzia.
  - (4) Storia della Scultura, lib. VII, cap. 11.
- (5) Quel marmo della inaplezza di m. 1,988 e dell'altizza di m. 0,986 già in-cuo di Antonio Ladrire io Audiquianta romana. Esona, 1,503. e 13, se antique marmorra sabella pariesi cudam in Marci Jen., e riportato de Aldovradia (Satura de Rema. 1,683, p. 2,915 de les i vides e plazza di a. Harco, pare den el 1,792 desigi il redotto al marco di Verezia, così acrivendone Mesilanto che riportatio laticio del Laferti mila sucho LXXIII est lumo accondu dell'opera naliquiali applique 4 con a server qua ce marber que lateri dil savior pris de Sistal-Marc à Roma, se voti e aspecta punto dell'artico all'activo della marifesta admit. (1) e signetti in Novalesco e protecti in Marcine antiques de Marci Napolino (Pers. 1, 1690, from. IV. p. 7-7-70), el do opera postettiri. Marife regionas, son. I. Marci de ansiques par Romano.

per doppio titolo, archeologico ed artistico; la testa creduta nutica d'Atriano, in bronto; il cammeo di Giove Egicoc, in agatonico (t). Ma la monificenza d'un cesare, cui l'Italia dovria gratileudine eterna per la restituzione di que' monumenti che formano documento imperituro dell'italiana grandezza, ci ridono nel 1816 il maltollo, benché, 
a grande nostra initura, restasse il Suvestauritia, uno de'migliori ornamenti del Louvre, rimettendocisi povero compenso la Niobide di Villa 
Borgheso di Roma.

L'angustia del sito, avvertita fin dalla prima collecazione del museo (3), reas però evidente per le giunte posteriori (3), s'accrebbe per
modo che i marmi dello Zullan dovettero accatastaria: Laonde il custode Jacope Morelli rappresentava con rapporto 1.º giugno 1707 ai
stode Jacope Morelli rappresentava con rapporto 1.º giugno 1707 ai
comitato di pubblica istruzione, la necessità di assegnare una delle
stanze che serviva alla procuratia de supra, per ben distribuira le statur, el anticaglia dal museo, che sono comfusa et duasi mule compati.
Ma gli opportuni provvedimenti, forse a colpa de' tempi che corresno
horrascosì, non farono presi che nel 1811. Un motuproprio avvrano,
comunicato al Morelli il 7 settembre successivo, ordinava che la bibilotece al motece dovessero tradocario selle sale maggiori del palazio
reducale, l'oche compievasi al principio del 1812. Gli oggetti di mino
redume, come pure i bassorilievi e le iscrizioni si collocarnon alle che
state della sala del maggior consegligio; i marmi piò pesanti nel piano-

ion et Saint-Victor . II. 100. Il Sueverourille è riportato pare de Clerce oel Musir de acupture, tav. 210 e decritto nel vol. II. part. I. p. 753. « Notre bas-relief qu'on » rogali attriction à la hibitològique de saint-Mare à Versie, est un momement d'un « graco mérite et le seul des basus temps de la sculpture romaine que nous présentes sustal blen cette operamolle. »

(1) Jacopo Morelli così un acrive all'Hepre lo lettere 10 maggo 1891 «.
Tabula pratere marmorea nagleppici opersi ne qua Successaria ve, si amazia.
Soliuarilia nogleta, prisonne Hadrinoi senea, recessit tames opersi, et genma
acimali pretili como Jore si d'Algiri, poscopilo, genma solilette di Esalico Opinizo VIaccosì, commentariolo Pasavili sen. 1793 impresso levister Houtrata, codiciona abbiatis, accessare.

(2) e Et non essendo il lacco incominciato espace del totio, ai posse anco valer
e della libraria contigna. » Parte press in Senato è novembre 1592. — « Restaedo
e preclusa (delle atstue) la atrada coo incomodo grande de' stadenti e con poco ripue taziono dell' catrare nella pubblica libraria atc. » Parte 5 lugito 1629.

(3) « Cetto collection amoocalée daos un coin, pourroit meubler très evaciageu-« aement une gallerie, ou chaque pièser gagerroit à être vue en tout aens ... Le public n'eo jouit que très-imparfaitement su moyen de cet emplacement peu a favorable. » Nuescaux Memoires ou Gherrentinou sur l'Italia et sur les Haltens.

« Les paulle » Nouseaux Memoires ou Obstractions sur l' liabte et sur les Italiens par deux gentithommes suedoix. Londres, 1764, tom. II, p. 70. rottolo di mezzo della scala cho vi mette; i busti nell'andito prima della sala dello scrutinio; lo statuo furono distribuite qua e là nelle due salo.

Malgrado le adottato misure, è giocoforza convenire cho tale collocazione, la qualo torna a merito singolare della direzione delle pubbliche costruzioni, o segnatamente del professore Giuseppe Borsato che ne offri il disegno, benchè fosse, per mancanza di sito, la migliore possibile, non era la più opportuna. Cadea sott'occhio a ciascuno la strana riunione di sculture e dipinti, di oggetti archeologici e prodotti d'arto recenti, di libri e marmi; al che arroge cho quo'monumenti sperperati in tanta ampiezza di spazio, non tracano a sè l'attenziono de' visitanti, assorbita, per cost dire, da quel magico sviluppo di storia ed arto che prosentano le sorprendenti sue telo. La scelta di sito più acconcia era pure reclamata dall'incremento successivo del museo, cui nel 1816 s'aggiunsero parecchi marmi (1), per legato del patrizio Girolamo Ascanio Molin; e alcune lapidi, la cni minor parte antiche, per dono di Antonio Molin. A quel primo che legava contemporaneamente libri . stampe, bronzi , monete o cemelj d'ogni maniera , la Marciana attestava pubblicamente la propria riconoscenza (2),

Quella inoportunità di collocazione non infuggi all'accortezza di chi altora dirigera la hibitoteca, chè non al tosto fin per ordinanza sorrana decretato lo sgombero del palazzo occupato da parecchie magistrature. Il rispettabilo hibitotecario, cav. Pietro Bettio, soggettava al superiori riflesta nel 1823 o piano di distribuziono dei marni nell'antico appertamento del dogo (3). Approvato quel piano, fu istituita una commissiono composta del hibitoficarato o dei cavalieri Emmanuelo Cicogna e Loigi Zandomeneghi. L' interessamento particitorio addinostrato per del cavalieri.

<sup>(1) «</sup> Particola di testamento 11 febbrijo 1913. Ominir Ma perchò circe di esse selli mi li ricolo di avere uno partira di une mispiramene amana, perdura el esta di questo mio altrecamento l'ultima saggio, lascio pare legati silo fommo di Vaccioni di unata di unata

<sup>(2).</sup> Sulla partet del pinertollol di mezzo della acula della bibliocca leggesi I) segnoto i intrinoni mirronimo arcanio molino fier, f. f. v. — de Quatyor millia volvimna typis duta — signa arrea namnorra — alla, montanen e tanguna e ta

<sup>(3)</sup> Il chiar, sig. Francesco Zanotto descrisse così dettaghatamente la condizione presente e passata di queste sale, e pariò in massiera del loro uso, nell'iopera: il Palazzo Dacute, che, a non ripetore il già detto, a quella si rimendaco i lettori.

l'esecuzione di quel progetto da sua altezza l'arciduca Rainieri , vicerè d'onorata memoria, contribut acció le sale fossero, con ingente dispendio del pubblico erario, apparecchiate nel 1846. Fu allora che la spettabile commissione assistita dai lumi del sig. Alvise Pigazzi, primo aggiunto alla direzione delle pubbliche costruzioni, cui il governo aveale associato allo scopo, incaricò il sig. Giuseppe Zanetti, disegnatore dell'ora lodata direzione, di stendere quegli studi, che furono approvati al principio del 1846. Benchè nel gennajo di quest'anno mancasse a' vivi il Bettio, cui era negato il conforto di veder condotta a compimento quella nuova distribuzione, la lodevole commissione prestossi energicamente perchè, appressandosi il solenne momento in cui Venezia avrebbe accolto ospito fortunata gli scienziati italiani, fosse loro aperta quasi una fonte a pertrattazione degli studi archeologici (1). I busti, de'quali abbonda la collezione, forono ripartiti pella galleria d'ingresso e nelle sale dette degli scarlatti e di udienza, in guisa che i migliori fossero esposti a luce più favorevole. Nella prima furono pur collocate le statue di maggior mole, nella seconda gli sculti di proporzioni minori. Alla sala degli sculieri furono riservati i marmi di forme irregolari e i monumenti funerari, addossandosi alle pareti le più lapidi greche e latine, non che i bassorllievi. Così non l'avessero impedito gli angosti spaz) di queste sale, che vi si sarebbero trasferite le antiche statue, collocate senza scopo ad ornamento di una parte del cortile di palazzo, oggetto, in sito più adatto, di osservazione e di apprendimento (2).

Po chi attignendo alle ispirazioni del romanzo, deplorò la santità delle aude dogali, profanata dal carico di marzi, i quali, se d'una parte mucono alta solicità delle carteriona, scancellano dall'altra ogni traccia del tustro antico (3). Alla prima delle imputazioni avenno già risosto esuberantemente le inicipazio e avenno già risosto esuberantemente le inicipazioni e assiste cure dell'incegnere

<sup>(1)</sup> Le adunanze della sezione di geografia ed archeologia del nonn congresso aclessifico, furono tenote nella sala delle mappe geografiche, centro del museo archeolosico.

<sup>(2) «</sup> Warum aber werden diese Bilder ihren uabequemen Sitzen nicht eninommen und mit der übrigen in der Bibliotisch vereint; om statt einer notziosen Zierde, e Gegenstand andmerksaner Betrachtung zu seyn und zu belehren? » Thierach Reise, in Halien, p. 226.

<sup>(3) «</sup> Questo musco occupa le stanze che servicono d'abitazione al dope fine ai principio del secolo XVI. A questi guaral forcon burbaramente contretité in musco a lapidario, e acomparre quasi agui traccia dell'actico lura spiendare. Gil esorni e massi di marmo che qui ai annocechiarno, acoceno sassi alta solidità della construzione y (Garda del Farzira, Verezia, 1832, p. 61].

1851, Iom. 1, p. 13.

aggiunto sig. Alvise Pigazzi, che rivide l'intera fahbrica e rafforzò le travature a' luoghi opportuni. Chi parlò di menomato splendore dimenticava ciò che avea scritto dne linee prima, l'abbandono di quelle stanze sin dal principio del secolo XVII (1); non avvertiva che agli ultimi tempi della repubblica vi si tenevano le aste pubblicho; che il libero accesso vi tollerava brutture, da cui rifugge la moderna civilizzazione; che una di quelle stanze, delle più ornate fra le minori, serviva a spogliatojo de' nobili (2); biasimava un fatto il cui simile, benchè in proporzioni gigantesche, era lodato a cielo dall' intera nazione, quando Luigi Filippo trasformava il palazzo di Versailles nel museo storico della Francia. Chi avventò quella dura sentenza drizzò forse il pensioro alie salo auguste dei Vaticano, del Louvre, del museo britannico; alle logge degli Ufficii, alla gliptoteca di Monaco; ai musei di Dresda e Berlino, come potrebbe ora volgerio a quello che la munificenza di Francesco Giuseppe I aprirà fra poco nella capitale del vasto suo impero. Coll' accennare in maniera affatto ignobile a ciò che potea farsi coll'impiego de' mezzi consentiti dalla potenza d'una metropoli, portò egli su d'altro terreno lo stato della questione. Se torna increscevole che persone ignare della nostra storia, sognino i fatti (3), è assai più doloroso che uomini del paese, dotati di forte ingegno, slancino nelle moltitudini opinioni, che forte così attecchiscono da volgere a dogma.

Ad accrescere lo splendore del nostro museo, cui stranieri di huona rinomanza dichiaravano opportunamente localo (4), accorse la carità patria di Giovanni Davide Weber che morto nel 1847, lo arriccht di

<sup>(1)</sup> Nr. 1620, sotto is deces di Assonio Priul, fia sperto il cavalezara che dalla comera degli stocchi mettera di sasi dei Damehtti di pitarzo, di qui timpo abilità dai dogi, nes patriarcala. Perciò correggasi is guida indicata, ore leggasi sercio XVII, come ettando: s'acciria a puro abilitimento di dettato quenta è assertico el reconsto Uladio el frene dei girrante La Carilla catalièra. Secondo serio. Val. VIII, p. 185.
(1) Grida di Versaria, 1822, p. 162.

a di a Marco in Venezia. » Bullettino dell'Istituto di corrispond, archeolog. 1845, p. 3. (bi « Römische Antiquitiateo fand Ich bier In grosser Menge, viele Figureo von voraögichem Wortho. Die graze Sammlung ist in diesem berlichen Locale sehr « zerechnissing aufgestelli. » Burger Johano, Die Landwirtherhaft in Ober-Indien, Wise,

aleuii sculti in marmo (1), taluno de quali è assai da apprezzarsi. Nel che, ae alla memoria di lui professimon sentita ricconocenza, nutriamo speranza che i figli vorranno imitarlo, coll'aggiungerri i marmi infitti nel more esterno della lor casa a ss. Apostoli, un bel frammento del ratio di Proserpina, un vaso dioto, duo stolo funerali, l'una con silicernio, l'altre con fancialita che presenta il i renatigio adonna seduta.

Dacchè i marmi della Marciana furono resi di pubblica conoscenza per opera del cugini Zanetti, gli scrittori di antichità figurata ne assoggettarono a molteplici osservazioni la rappresentanza, rifondendole nelle opero loro; lochè praticarono segnatamente i descrittori di parecchi musei, raffrontando a' propri i nostri marmi; a non parlar di coloro che, qui venuti in tempi diversi, raccolsero nel luogo opportuni judizi anche su' marmi uon descritti dagli Zanetti, e ue mantennero memoria in libri a stampa. Laoude non è a dire quanto gli atudj de'aiugoli servissero ad illustrare la nostra colleziono. Lungo o nojoso compito egli sarebhe citare le opero di clascheduno, che d'altronde si allegarono nel corso di questo libro. Tanto vaulaggio fu bone avvertito dall'illustro Jacopo Morolli cho, fervido zelatore di tutto ciò che si riferiva ai tesori della scienza allo suo cure fidati, apparecchiava gli atudi ad una nuova illustrazione de' marmi. A mala nostra ventura, impedito dal molti lavori in cho occupavasi, ma più daila liberalità nel rispondere alle incessanti ricerche degli studiosi nostri e stranieri, non ci lasciò che l'indicazione dello fonti cui attignere, prezioso deposito. mentro nollo opero di ogni genoro l'appareschio de' materiali è costruziono avviata, chè seire unde quid haurtendum eit, ejusque ratio postulanda, dimidium ejus est didiciese. Ne a ciò limitavasi l'opera di quell' infaticablio ingegno, cho, fattosi lutorprete dell'opinione dei viventi luminari dello arti, ci trasmise i giudizi portati da Lanzi, Canova. Cicognara.

- (1) Omissis
- Alla pubblica libreria ossia musee di S. Marco lascio i seguenti marmi:
   La Vistoria coronante col suo piedistalle.
- « La iscrizione di marmo di paragone nera , a favere di Benedello Svajer , e sue: « piedistalli rossi .
  - « La testa di Venere d'alto rilievo .
    - « La testa simile ideale .
    - « La cece mortuaria col cane .
    - « La dones che ieva un penellino da una cassetta.
    - . La testa di Bacco .
    - « Il servo di Nani.
    - . La cura, cieè il governo col serpe vivo. Codicillo 28 luglio 48\$1.

Finalmente il bibliotecario cavaliere Pietro Bettio, aninato dall'amore all'ordine, affidò la compilazione di un catalogo di questi marmi, come di tutti gli occetti del mosco archeologico, al difigente e perilo condjutore Giovanoi Battista Lorenzi, il quale non solo annotò il soggetto, ma ne diede pure le dimensioni, la provenienza, e talora allego le opere che ne trattarono.

Il primo peraltro che, assistito dalla conocenza critica dell'archeologia e dell'arci, subbi diffuso uno loce irradiarire se il musco Marciano, è enza contrasto il consigliere Federico Thiersch, di cui deploratmo la recente perdita. Taratos cgi di Grecia, o vea nome di quel sovrano, avea intradotte le utili istituzioni letterarie e scientifiche, e amodata con felice connubio la ordinazione degli studj coll'irrestigazione e coll'esame accursta di landi monumenti d'artic, ondi quol suodo è ancora fecondo, si trattenne per alcun tempo a Venezia, e recandosti ripelulamente alla hibilectea, soggettà o difigente analisi più che cento pezzi da lui dichiaratti migliori, e spose modestamente le esteessa vetudue nell'opera: Retrae in Telinie (Mancelo, 1856, 8.7.)

Rilevante servigio promettea reodere alla nostra collezione il conte di Clarac, che nell' Atlante comparativo dei marmi antichi figurati finora conosciuti (1) inseri trentatre pezzi del nostro moseo, ricopiandeli dalle opere dei cugini Zanetti. Se non che il vantaggio arrecato allo stodioso dall'avere schierati sott'occhio i soggetti simili a quelli da loi esaminali è in gran parte frustrato, ove il disegno non sia condotto a dovere : loché è troppo manifesto nel caso nostro, mentre le offerto rappresentanze mancano di verità, come ho notato più sopra. E il distinto archeologo Gerhard conveniva per altra via meco su di quell'opera colossale (2), dacchè, lodato altamente il concetto, ne soggettava a severe censure l'esecuzione. Cionnullaostante non è chi nen sappia grade al Clarac, il cui metodo assai agevolò gli studi di opportuni confronti nella parte de' marmi da lui veduti e descritti. Ne avesse almeno imitato l'esempio il dotto archeologo Emilio Braun, rapito di fresco alla scienza, che in opera simile (3) non uno arrecò de' nostri marmi.

Finalmente è mio debito ricardare Jacopo Burckhardt, che recatosi
più volte in Italia per istudiarvi i monumenti archeologico-artistici, si

<sup>(1)</sup> Musée de Sculpture antique et moderne, continué par Alfred Maury. Paris, 1836-52, tom. VI in 8°, con vol. VI di tavole, in 6.º obiongo.

<sup>(2)</sup> Annali dell'Istituto di corrispond. archeol. Berlino, 1835, p. 148-53

<sup>(3)</sup> Vorschule der Kunstmythologie, Gotha, 1854.

portò pure a Venezia dopo l'ordinaziono del nuovo musco, e ne pubblicò dettagliato indicazioni, in uniono ai suoi studi sull'Italia, nell'opera Der Cicerone (Bas. 1858, 8.º); lavoro steso con larghe vedute o profonda dottrina, nel qualo però talvolta la parzialo severità de' giudizj uon va scompagnata dalla superficialità dell'esame. Tuttavia è giocoforza accordargli che nella nostra raccolta Manches Verdächtige und selbet News beisamenstehet (1). Era riserbato allo spirito leggero d'una scrittrice di romanzi il designare la raccolta Marciana come un cumulo di frammenti di scultura greca e romana, e non più (2).

Provveduto di tanti mezzi, io ardiva por mano ad un lavoro cui m'invitavano l'amore agli atudi archeologici, e la coscienza di promuovore il lustro dollo stabilimento, alla cui direzione m'avea preposto la sovrana benevolenza. Favorito dalla posizione, perchè già alloggiato presso il museo archeologico, trassi per più che quattro anni vantaggio dallo horge subcesiege non richieste da più immediati doveri. passando nello studio di questi antichi marmi lo ore primo dol mattino, eh'io terrò fra le più care memorie della mia vita.

Il dotto Scipione Maffei, scrivendo: « Diligenter adverte quantum « intersit monumenta hujusmodi fideliter in manus hominum dare et « locum sciro, et ipsa marmora inspicero el eorum contextum per-« pendere, » (3) dava il programma, da cui non può dipartirsi l'illustratore degli antichi monumenti. È perciò che mia prima cura fu quella di soggettaro a paziento osamo ciascun 'marmo, riptracciando se è originale, imitato o inventato; se l'imitazione sia contemporanea o posteriore; quali gli aggiunti storici esterni, per non dare in falso nella attribuzione del soggetto, e nei giudizi sull'epoca e sull'apprezzamento.

L'imitaziono antica di marmi lodati, cho perciò trovansi ripetati in parecchi musei, se contemporanea, non rilevasi così di leggeri, bensi la posteriore, a colpa del declinare delle arti, checchè ne dica Thiersch (4). Ma ben più agevolo è all'occhio un po'esercitato scoprire quei pezzi creduti antichi, che datano dal risorgimento dello arti, dacché gli imitatori o i falsatori, ch'è peggio, mentirono gli originali, improntandoli d'un carattore artistico moderno.

<sup>(4)</sup> Der Cicerone, p. 521.

<sup>(</sup>T) « Je travers rapidement la galerie du musée archéologique , qui ne renferme que quelques fregments de sculpture grecque et romeine . » Colet. L' Italia des Italiens. Paris, 1862, prem. partie, p. 180.

<sup>(3)</sup> Artis criticas lapidarias, Lucse, 1765, 8° (4) Ueber die Epochen der bildenden Kunst, 1829.

Il desiderio dell'appariacenta consigliò malsuguratamente i ristanri, da'quallo ggia la scienza a ragiono rifugge, chè i racconicatori,
ignari degli scopi propri dell'archeologia, mutilareno parti esistenti
cui non appartenerano, "aggiunacro nelle parti moderue attributi
cui non appartenerano, "aggiunacro nelle parti
cui non appartenerano, "aggiunacro nelle parti nelle parti
cui non appartenerano, "aggiunacro nelle parti nelle partenerano, "aggiunacro nelle parti

La descrizione di oggetti e di istituzioni che non trovano a' nostri giorni esatto riscontro, a vrubbemi consigliato l'ano di locurioni aggi-rate, per evitare l'impiego di vocaboli riprovati dalla bosoa lingos; ma alecome in la tacoa lo a viluppo del pensiere procede dilombato, così ho creduto più accoacio di servirmi di termini propti della scienza, tanto più che i rapidi progressi di questa diedero forma e vita a du copera (1), in cui fornon giuridicamento trattato le ragioni del vari giagnificati archebologi d'una parola. Arrego chei il dettato arreggia, per così di rechi di tempo in cui son tradetti il tettori. Chi perciò vorrà appormi a biasimo l'uno di vocaboli non riconosciuti dal homo scrittori, pena labiationi l'uno di vocaboli non riconosciuti dal homo scrittori, pena fistato di nontri, ne, como i unotti, nosciuti di archiosi crittori, pena fistato di nontri, ne, como i unotti, noggetti al capiccio della mand, debbono corrispondere, per la più prouta intelligenza, i nomi adottati dezi antichi.

Propostomi di limitare il ragionamento alle sole specialità del marmo descritto, ho sempre evitato le digressioni sul soggetto, rappresentato, che non sarebbero che crambem resoyurz: devo però avrevitre che hen lostano dal mescolare la nebhia delle ipotesi alla toce del fatti, mi permisi soltano di accenarea fatune di quelle softie congetture (2), che derivando dall'initima natura delle cose osservate hanno a riquardarsi come parte integrante d'illustrazione. Lochè tanto è più necesario quanto le frequenti antilogie mitologiche, specialmente presso i Greci, offrono molte volte un contesto di fatti non legati a'riquardi supremi di tempo e di loggo.

La sposizione degli aggiunti storici od eaterni do' marmi è della più dichiarata importanza, perchè da quelli ritrae gran parte di luce l'ar-

Real Encyclopedie der classischen Alterthumsvoisenschaft in alphabetischer Ordnung von (pareocht dotti tedeschi) und dem Herauspeber August Pauly. Stuttgart, 4839-4852, No. VI. 8. 7g.

<sup>(2) «</sup> Il est presque impossible de déterminer aujourd' bui les raisons qui les « (anciens) ont fait agir. » Caylus, Recueil d'antiquisis, Paris, 1756, p. 152.

cheologia, come scienza, più che le altre, appoggiata all'induzione. Non ho quindi intralasciato d'indagarne le origini, indicarno talvolta il luogo ove furono disseppelliti, donde provennero, la serie dei possessori, le opere che ne trattareno.

Ch'e abbia a dever ciempiato il mio compito, non osa presumerto: per iso certo di non, ver manato di concienza e di statio a avolgera per iso certo di statio a avolgera guiri d'ingegno e di più inlime consocezza overanno apparecchiara trattazione più acconcia, e fore di ciò ch'andrò riferendo più estesa e confiliencia molitazione.

#### Inventario dei Marmi scolpiti citato a pag. xv.

- « Status del atudio numero trentacioque fra grandi et piociole dell'alcezza el « contrassegui, come qui sotto, et p.- Dalle parte destra sel nutrar dentra.
- 1. Usa atatua di donna vestita de piedi 3  $^3J_1$  (sic) in circe con un corno di di• villa nelle mano sinistra .
  - . 2. Una atatua di tre teste di donne con tre figurine attaccato di predi doi in circa.
  - 3. Una donna vestita de piedi 3 % con una tazza nelle mano destra.
- 4 à. Una statue di nomo nudo di ait, di piedi sei in circa in no njochio con un « graspo d'ava nella mano destra, et la sinistra appoggiata al flanco.
- 5. Una statua di buomo muda distesa over culla di langbezza di piedi 3 in circa
   tiene la mano destra in terra, at la ainistra elevata in alto.
- $\star$  6. Una atatua di donna vestila di piedi 3  $^4/_6$  in circa con una faretra dietro le  $\star$  apella .
- $\epsilon$  7. Un giovane nudo con la testa acconcista ad oso di donna di piedi 2  $\frac{\pi}{4}$  in  $\epsilon$  circa .
- 8. Una douna vestita di piedi 3 io circa coi corno di divitia nella mano aia niatra.
- 9. Usa donne sude di piedi è lo circa con una pella di capra in abara, et una
   meza june sopra la testa .
- 4 10. Una statua di hoomo nudo con harba di piedi 2 in oirca nella mano deatra
   tien on folgor: la aloiatra appaggiata ad un' hasta, et ai piedi un' aquila.
- 4 11. Un buome audo di piedi cioque in circa in un nicchia, nella mano destra 4 tiene una tazza, at sopra la apella sinistra una pelle di leon.
- « 12. Una atatueta nude acuza testa, et senza il braccio destro, di piedi doi, et
- della parte siniatra tiene un puttino sopra no deifin.
   4 13. Una statua di buomo nudo disteso con un scudo nel braccio siniatro, di
- $\epsilon$  piedi 3  $^{9}/_{2}$  lo circa.  $\epsilon$  43. Una statua di donna vestita di piedi 3  $^{9}/_{2}$  la circa alza con la mann un  $\epsilon$  lembo della veate pieno di frutti.
  - 45. Un hoome mude one barba, et elme la testa di piedi 3 in circa che sta
     ani fuggire con un penna al piedi appra un tronco.
    - 4 16. Una donna unda di piedi doi abbracciata con un cigno.
    - 4 17. Una atatua di giovane nuda di piedi 3 io circa, tiene un arpa nella mano,
  - · rt la feretra ai piedi con una biscia avvolta al tronco.

- « 18. Una statoa di un huomo coo barba ingenocchiato con la gamba sinjatra , la
- « mano sinistra in terra, et cella destra no manico di pugnala, di piedi 3 1/4 in circa. « 19. Una statua di donne guda di sei piedi lo circa lo go nicchio, tieo la meno
- « destra al petto, et la ainistra allo coscie et no puttio ai pledi aopra uo delfino. « 20. Una donna vestita de piedi 3 jo circa col braccio destro pado diateso, et
- · col ainistro tione un poco di veste alta sopra le apalle. . 21. Una donna ventita con corona in testa, di piedi 3 in circa tiene ona tarza · nella mano destra, et la sinistra oppoggiata appra una esfonoa.
- . 22. Una statueta di buomo di oncie dieci ata distana, tiene nelle meno destra . un somere
- . 23. Una atatueta di huomo oudo di onc. 15 coo un putino ai piedi.
- . 23. Una atatueta di donna ouda con un paono annra la gamba destra, et un e amoreto della parte destra di onc. 45.
  - . 25. Una donne vestita con le aii, di onc. 15.
  - . 26. Una atacocta di buomo con harba mezo nudo et mezo vestito, di onc. 45. e 27. Un huomo acoza barba , mezo nudo et mazo vestito , di onc. 15.
  - . 28. En huomo tutto vestito senza la mano sinistra, di ono. 10. . 29. Una donna vestita con una tazza nella mano sinjatra, di onc. 15.
- « 30. L'o giovene nudo coo no panno sopra la epalla ainistra senza il braccio dee stro, di onc. 45.
- « 34. Una statueta di giovane nudo di onc. 45, con una pelle in abara, et pella e mano destra on vaso.
  - . 32. Un giovane nudo di onc. 15, inghirlandato di foglie.
  - a 33. Una donne vestita ingenocchiata con la gamba deatra, di onc. 45. e 34. Nei meza dei atudio uo Copido codo con le ale, il quale carica ua arco,
- · di piedi 3 1/4 in circa. . 35. le aria na giovane mudo, che vien portato da un'aquila, di pledi 3 jo ojrca.
- · Toste fra grandi, et piccole d'huomini et donne a settentadoi eignate como · qui sotto, et prima.
- · Dalla parto destra ocili estrata:
- « 36. Una testa di huomo dal vivo con berba, et capelli rizzi, coo petto armato con un pagno di appra con una testina nella fibla appra la apalla: peduccio nero,
- e et rosso. e 37. Una testa di buomo dal vivo con berba, et capelli rizzi, petto ignudo: pe-
- duccio di pietra rossa coo una strica bianca. « 38. Una testa di donna dai vivo coi petto tutto saldato, consiero della testa
- · aito, et abusato come le aponghe: pedoccio rosso, . 39. Una testa di doona dai vivo coi capelli in zazera, con petto incaminato,
- « et un panno dietro le apalle. « 40. Una testa di giovane cen un poco di barba, bella capilatura totta aneliata,
- « col petto pannato d'imperatore, et fibra sopra la apalla. . \$1. Una testa di vecchio senza barba et calvo con pochi capelli, con uo mezo
- · petto nudo di uo medesimo pezzo. · 42. Una testa di honno senza berba dal vivo con no pezzo di spalia destra,
- e et nicote della sinistra: poduccio di marmo bianco. « 43. Una testa di buomo dai vivo coo barba et capilatura riccia col petto d'im-
- « peratore, fibia sopra la apalla: peduccio mischio. · 44. Una testa di donna dal vivo coi capelli volti all'insti con on groppo di essi
  - · oei mezzo della testa: petto fassato: peduccio di pietra affricana. · \$5. Una testa di giovane acoza barba, con un mezo petto: peduocio di marmo lisclo.

- è6. Una testa di huomo giovano dal vivo con poca barba, capel anellati, belsissimo aspetto et sopra il pesso ia forma de manto che velta sulla apalla destra:
- un poco di base, et peduccio dell'istesso marmo.
   47. Una testa dal vivo di sa buomo con barba mediocra, capilatura granda et
- bella, col panno d'imperatore et fibia sopra la apaila; peduecio biance et roaso.
   48. Una testa del vivo di baomo coa barba, et espelli apeliati di color scuro,
- con un petto maggior obe dai vivo; la apalla destra armata con panno d'imperatora
   che il copro tutto il petto, con la fibia sopra la apalla che ha una rosa intagliata;
- peduccio bianco et rosso.
   \* 49. Usa testa di huomo dal vivo con barba rasa, capelli bassi, petto antiquo
- nudo, con un poco dei braccio destro nudo, et segre il sinistro nu pezzo di pasno:
   peduocio di marmo medesimo.
   50. Una testa di donna dal 1700. coi capelli acconcisti in treccie dietro la testa.
- 30. Una testa di gona dai vivo, coi capeni acconciati in treccio dietro la testa,
   ii petto mezo ignudo, et meno pannato che volta aopra la apalla siniatra: peduccio
   di pietra affricana.
- 81. Una testa di donna dal vivo con acconcistura anellata iu shalzo con treccio
   di dietro: petto pannato: peduccio di marmo bianco.
- 52. Una testa di nomo dai vivo con barba et capilatura più oscura della faccia.
   col petto, oba ba la apalla destra armata, et di sopra il panno imperiale con la
- fihis isvorata sopra la spalla: peduccio berettino con mischio de zallo et bianco.
   53, Una trata di un vacchio dal vivo acuza barba et con pochi capelli, petto
- od. Una testa di un veccino dai vivo acuza narpa et con pocisi capelli, petto
  ignudo, ed un poco di panno nel mezo del petto, che passa dietro la achiena, et
  fibia: neduccio miachio ruvano et bianno.
- 54. Una testa d'huomo dai vivo aenza barba, capei lunghi disteni, petto armato
  con una testa nei mezo di esso, che assoniglia un satiro.
- 55. Una testa di un giovane dal vivo senza barba, con capelli alquanto rizzi.
- petto ignudo, un poco di braccio destro rimesso, et sopra il sinistro un penno i involto: peduccio di miachio rosso et blanco.
   55. Una testa di giovano del vivvo con poce harba, et capei bana; potto et un
- « poco di braccio ignudo, et passo avoito sei mess del petto con la fibia sopra la « apalla lavorata: base et peduccio di marmo.
- « 87. Una testa di giovanetto poco men che dal vivo con bella capilatura, petto di armato coi penno di sopra, fibia sopra la apalla peduccio codegoià.
- 58. Una testa dal vivo rasa coi capel destesi, petto ignado con un panto sopra
   la apaila siniatra, et soa ciata le abera: peduccio di matmo.
- 4 59. Una testa d'huomo grande del vivo col petto at apella armata, cou un friso nei petto lavorato, at manto imperiale: peduccio di berettin et rosso.
- 60. Una testa dal vivo di un giovane senza barba, capilatura distosa, petto
   avvolto in un panno che finisce sopra la apalia destra: pedeccio del medesimo marmo.
- 61. Una testina di donna picola con metzo patto pennato: peduccio rosso con
   una stricca biseca.
   55. Una testa di huomo dal vivo con berba, ed ma poco di petto dell'istenso
- to S. Una testa di momo dal vivo con perte, cu un poco di petto dell'intenso
   marmo, senta peduccio.
   to S. Una testa di huomo dal vivo, con barba analiata, con un poco di petto
- senza peducelo.
   4 64. Una testa del vivo inghirlandata di feglie, petto nndo con una pollo di ca-
- pra sopra la apalla destra, con base di marmo alta.
   65. Una tasta di un giovane dal vivo inghirlandeta con una pella di capra sopra
- la apalla siulatra: peduccio del medesimo mermo.
   66. Una testa di huomo sosza barba, con capelli, petto nodo dei medesimo.
- poduccio di alabastro oriental.

# · Sopra la porta ovo a'entra a banda destra:

- 67. Usa tosta di donne più che dal vivo con elmo la tosta, petto armato con una Medusa, senza peduccio.
- 68. Une teste di marmo dal vivo di donna, petto mezo nudo et un poco di panno sopra la apalle sinistra: peduccio d'alabestro.
- 69. Ues testa dal vivo di heomo aceza barba incorceato di foglie; petto armato
   con en panno sopra is apalla siciatra, aceza peduccio.
- 70. Use tests di donna coi capeli con en poco di panno che volta letoreo il
   collo base rossa alta.
- 74. Una testa di huomo con un poco di barba di color acuro, col potto armato
   con una cinta aopra le spalle, aceza peduccio.
  - + 72. Una testa di donna con mezo patto pannato: base rossa alta.
    - . 73. Una testolios piccola di huomo col petto nudo: peduccio mischio.
- 75. Una testa manco che dal vivo di giovane senza barba, petto panasto con
   la fibia sopra la spalla, senza peduocio.
- 75. Una teata poco più che dal vivo col capei diateal et alti, con la gola antiqua incassata in na petto di marmo più chiaro: patto armato con una teata di Meduva, at una teatolina di leone: base alta rossa.
- medica, at use testoline di reoce: nesc alla rossa.
   76. Une testa di un giovace dal vivo con elmo, petto armato a schiamo, secza pediccio.
  - « 77. Uoa testolina coe barba: petto rosso pannato: pedeccio del medesimo.
  - 78. Una testina di un putto con ue poco di petto pannato: peduccio mischio.
  - . 79. Una testa dal vivo con barba et capei rizzl, petto pagnato, seeza peduccio.
- 80. Una testa di un vecchio dal vivo senza barba, capaj bassi coe ue poco di
- 81. Una testa di huomo dal vivo soeza barba, col petto armato con panno le testa che li va dietro le apalle, senza peduccio.
- 82. Una testa di donna dal vivo coe la gola senza petto, col capeli cho vengono a basso cella gola: base alta rossa.
   83. Une testa di donna più cho dal vivo coe petto armato, elmo se testa: Me-
- a dura nel petto, senza peduccio.
- 84 Uns testa di giovace più che dal vivo coi capei disteal: buse alta rossa.
   85. Una testa di donna dal vivo coi petto pancato, et sopra la testa ue pezzo
- dell'interno panno, aenza pedeccio.
   86. Una testa di giovanetto, petto pannato, capei rizzi: pedeccio rosso.
- 87. Una testa di huomo dal vivo cel petto nudo con una pelle di anemal, di pietra rossa, aenza peduccio.
- 88. Una testa di un puttino con un poco di petto nudo: peduccio rosso.
   89. Una testina di un puttino con un poco di petto nudo: peduccio del mede-
- almo marmo.
- 90. Una testa di una donna dai vivo, coronata di frutti o frondi, petto audo
   eon mezo il braccio destro sudo: peduccio del medesimo marmo.
   91. Una testa daj vivo belissama coi capei et barba più soura dei volto, petto
- armato con una testa nel esezo, einta sopra la apalla destra et un paseo anpra la siciatra: peduccio mischio.
- 92. Una testa di giovane dal vivo, potto cedo con ana pelle di capra in abara:
   peduccio del medesimo marmo.
- st 93. Una teatina di huomo coe barba et capeli, cou uo poco di petto oudo et st un panno in starra

- 95. Una testa dal vivo coo barba, coe un poco di petto vastito, senza peduccio.
   95. Una testa di donna dal vivo eol petto pananto di pietra negra, che ii va attorno la testa, senza peduccio.
  - 96. Una testa di giorano acuza harba cou doi dita di petto, senza peduccio.
     97. Una testa di douna dai vivo coi capeli voltati all'inair, petto vestito, senza
- pedacolo.
   98. Una testa di donna, meno ebe dal vivo, con un poco di petto vestito: base
   rossa sita.
  - Soora la corpice soora capitelii.
- . 99. Una testa di huomo più che dai vivo, petto armato con una testa nei mezo,
- et una cinta di sotto.
  - 100. Una testa di donna più che dai vivo, petto pamuato e lu testa una tore.
     101. Una testa di buomo più che dai vivo con barba, petto armato et pannato.
- 4 102. Una testa di donna più che dal vivo di pietra rossa, petto bianco vestito e et panno lu testa.
- 4 103. Una testa di hunmo più che dai vivo, di pietra negra senza harba, petto
   armato eon panno appra la spalla sinistra.
- 105. Una testa più ebe dal vivo con barba et capei lunghi, petto armato.
   105. Una testa coronata di buomo più ebe dai vivo, ii petto mezo ignudo, et
- mezo vestita.
   106. Una testa di domma più che dal vivo, col petto vestito et un poco dei
   braccio destro mado.
- 107. Oltra questi marmi vi aono teate n. 8. incassate nel muro che aervono
   ner termini apora la porta, et il tra nicchi grandi.
- termini sopra la porta, et i tra uccinj granut.
   108. Bassi rilieri à incassati nei muro, che aervono per adornamento della
   atanza.
- « 109. Doi mascareni più che dai vivo coi eapeli et barbe lunghi.
- « 110. Bassi rilievi fragmenti n. 5, quali erano fuori della fineatre in aitra caa mera, et portati nei atudio.
- 111. Piedestaili triangulari figurati n.º sei et uu quadrato nel mezo: Doi sepolturine con fogliami et frondi. Et questi marmi non si sono forsti, perchè Mous. rav.º
- e di Torceilo disse che non se intendevano compresi nei donativo fatto alla ill == Sige da Mona. Ill.== Patriarca, et obe veneris a farne offitio con aus Screuità neil'Ecc.==
- · Coll."

# DEI MARMI SCOLPITI

1

#### 1. ESCULAPIO.

Alteres marri 1 1

Proveniensa Grimani, 1984.

Testa di Esculapio, in marmo pario, Impostata su d'erma panneggiata di lavoro moderno. Dà sulla fronte la fibula dello strofio che gil cinge il capo. Di moderno ristauro sono il naso e la barba.

#### 2. TESTA MULIEBRE.

Alt. m. s,41.

Prov. Grimani, 1828.

Testa di donna inghiriandata di fiori e frutta, impostata su busto moderno rivestito di tunica e pelliccia. Provengono da moderno ristauro una parte della testa a sinistra ed il naso. Il peduccio è di rosso di Verona.

#### 3. ANFORA.

Alt. m. 0,7

Pros. Grimani, 1996.

Anfora bacchica con ornati a lobi, ramuscelli d'odera al collo, anse terminate da teste di cigno. È di bella conservazione, ad eccezione d'un'assa moderna e di qualche leggero ristauro. Moderno è pure l'epilema. Posa su base di marmo greco venato. Fu pubblicata dai cugini Zanetti (1).

#### FAUNO.

Alt. m. 5,51.

Prov. Grimoni, 1555.

Testa di Fauno ridente, respiciente a destra, con ristauri in più partl: il busto moderno appostogli porta la nebride ad armacollo, dalla destra alla sinistra. Il peduccio è di portovenere.

# 5. TESTA VIRILE.

All. m. 6,44-

Prov. Grimani, 1848.

Testa d'uomo giovane, imberbe, con capelli ravviati alla nuca; su busto nudo, moderno, di marmo greco venato.

#### 6. MERCURIO.

Alt. m. 1,15-

Prov. Grimeni, 1586.

Statua sotto nome di Mercurio pubblicata dagli Zanetti (2), alla quale non resta d'antico che il torso vestito d'interuta (anche suburudo) maschile, sena maniche, succinata in guisa che la parle inferiore locca le ginocchia, la superiore (capitium) lascia scoperta la spella destra. Il ristauratore dalla sola interuta interpretò la statua, benciè, a dir vero, siano nude per la più parle le statue finora conosciute di questa divinità, o coperte di

<sup>(1) 11, 43.</sup> 

<sup>(2) 11, 23.</sup> 

sola clamide (1). In quasi tutte però riscontrasi il tronco cui poggia Mercurio, come nella presente. Iurocci di petaso gli si diù un elmetto (2) a subgrundio, con Iracce di visiera alzata, e, membratura saliente dal mezzo, forse per atlaccarvi il cimiero (cristo). Al solo elmo foreno apposte le alctle, ne erratamente, dacchè la mancanza loro al tallori o comune ad altri simulacri (3). Nella destra tiene il morrupio accostato all'anca. La direzione dell'avambraccio mancante acconna al caducco alato che tenca rivotto al suolo. Clarac, riprodottolo (4), osservò che, aggiundovisi il capro sotto le ascelle del Mercurio descritto da Pausania, c on aurait la reproduction du campagnard qui s'adonne au commerce des moutons (5); > tanto è trascurato il lavoro.

#### 7. TESTA MULIEBRE.

Alt. m. 0.47-

Prov. Grimeni, 1846.

Testa di donna in marmo greco, con capelli ondeggianti, innestata in busto di marmo lunense: dello stesso marmo sono il velo aggiunole per rappresentare il rito di una sacrificante, nonchè i giobi degli occhi, formati anteriormente di metalli o pietre nobili:

<sup>(1)</sup> Clarac, Musée de Seulpture. Tav. 653-666.

<sup>(2)</sup> L'elmo è attribuito a Mercurio da Pausania in Etea I, sul fine, e da Apollodoro in Bibliot. lib. 1.

<sup>(3)</sup> Begger, Thesauer. Brandsburgs. I. III. p. 236. — Antichitá d'Er-colane, Broati, I. II. sev. XXIX. — Visconti, Musso Pio Clementino, tom. I., tav. 6; tom. IV. tav. 13. Musso Chiarom. tav. 22, 23. — Millin, Galleria mythol. tav. I.I. n. 241. — Le Prevost, Memoire sur la collection de coass antiquest proudes on mars 1830 a Berthowstiffe, IV. I. p. 13.

<sup>(4)</sup> Ivi, tav. 663.

<sup>(5)</sup> Ivi, tom. IV, p. 173.

#### 8. TESTA MULIEBRE.

Alt. co. 0.22.

Prov. Zelien, 1792.

Testa di donna a ricea massa di capelli ravviati con benda alla nuca: sono moderni il busto o il grosso volume della coda appena sbozzata.

## 9. MINERVA. TAV. I.

All. m. 1,61.

Minerva egidarmata. Statua in marmo greco, pubblicata dagil Zanetti (1), trasferita nel 1811 dal cortile del palazzo ducale
al musso. Simile nelle vesti e nell'incesso alla celebrata di Frdia, forma riscontro all' opposto num. 90, senza però imitarno
il maestoso atteggiamento: egualmente rialza il piede destro,
spingendo avanti il ginocchio; porta fermata con borchio alle
spalle la tunica senza masiche, i cui lembi riuniti pendoso al
fianco sinistro. Ritorda pure la Minerva pacifera del Valicano (2).
Il ricco e sottile panneggiamento a pieghe parallele, la pura obeganza della veste succinta, l'imperiosa movenza della persona
a caratterizzare la rappresentanza della forza e della intelliguata
suprema, formano lode di questo greco lavoro, cho però fu di
soverchio lodato da Clarac (3), Meritano attenta osservazione
le pieghe del malleolo destro (se la parte non è restaurata). I
cosciali e gli sinieri trasparenti dalla veste o gli avanzi dei

<sup>(1)</sup> II, 11.

<sup>(2)</sup> Viscouti e Guattani, Museo Chiaramonti, tav. 12.

<sup>(3) «</sup> Cette statue est une de plus élégantes représentations de la déesse « protectrice des arts. On peul a comparer aux nombreux dessins que nous « donnons de statues de cette déesse; aucune autre, ce nous semble, n'est

<sup>«</sup> aussi gracieuse, n' offre autaut d'aisance . » Clarac. Ivi, t. III, p. 170.

serponii in metalio pendenti dalla corazza o testa di Medusa fan fede della diligenza dell'artista. L'elmetto semplice, formato a teachio con occihiajo, perchò possa tirarsi lunanzi o prestaral all'officio di visiora, ha il assògramdo molto pronunziato: alcune tracce superiori di attaccatara potrebbero far supporro un cimero pressistente: quelle tracce però occupano uno spazio così ristretto da indurne anzi un ornamento che la crista delinostavi dagli Zanetti. Nella testa originale riposta sul collo, d'esagerata lunghezza, il mento è spezzato, il usao supplito, la coda si estende oltre la nuca sul dorso. Di nuovo ristauro sono le braccia, alle quali manca parte dell'avambraccio destro e la mano sisistra, membra che esistevano al tempo in uti gli Zanetti ne ritrassero il disegno: al braccio sinistro è aderente una parto di coreggia, indice dello scudo. Furono parte supplite io parti anteriori dei picdi.

#### 10. BACCO.

Alt. m. 0,41.

Prov. Grimeni, 1600.

Testa di Bacco giovane con istrofio, corona d'edera e corimbi, capelli cadenti a cioccho sulle spalle. Il busto, coperto della nebride annodata alla spalla sinistra, è moderno. Posa su peduccio di rosso di Cattaro.

#### 11. BUSTO D'IGNOTO.

Alt. m. e,ee.

Prov. Grimeni, 150c.

Busto nudo con testa calva respiciente a destra, capelli radi alle tempia. Gli Zanetti (1) la dissero di Sergio Galba, benchè

(1) 1, 12.

altestino nettamente che lo fattezzo del volto non corrispondono al ritratto di Galha sulle medaglio. Sarobbo opera gettata "l'interpretare un lavoro antico ammodernato, dacchò la testa è composta di pezzi parte antichi, parte moderni, ed il busto è affatto modernio.

#### 12. VENERE.

A11. m- 1,1-

Prov. Grimsei, 1888.

Venero seminuda, la sinistra al petto, regge colla destra la veste che socia dalle coscio ai piedi mancanti di calzari. La testa, il collo, le braccia, ad eccezione del sinistro, benchè di malo innesto, sono antichi e appartenenti alla statua (1), contro l'opinione degli Zanetti (2) che li credono moderni: il naso, il menlo, i capezzoli, parti della veste sono di unuvo ristauro.

# 13. CARACALLA.

Alt. m. 0,54.

Prov. Grimani, 1846.

Busto di Caracalla d'ottima consorvazione. Il volgere risoluto del collo, l'espressione truce del volto, le pieghe stirate della clamido affibbiata sulla spalla destra ricordano l'incomparabile busto Farnesiano del museo Borbonico di Napoli, e la roplica del Vaticano (3). È però da osservare che l'autore mancò all'esattezza storica, volgendono la testa alla spalla destra (4).

<sup>(1)</sup> Thiersch. Reize in Italien , p. 229.

<sup>(2) 11, 20.</sup> 

<sup>(3)</sup> Visconti, Museo Pio Clem. t. VI, tav. 35.

<sup>(4)</sup> a Truci fronte et ed laevum humerum converse cervice. » Vittore, Epist. c. 21.

## 14. TESTA MULIEBRE.

Ait. m. 6,64.

Prov. Grimani, 1266.

Testa muliebre con galericolo, impostata su busto moderno di di como accesto. Benche I lineamenti ricordino Lucilla, cui gli Zanetti l'attribuscono (1), sullostata e' invitano a dubitarne la rarità dei simulacri di lei (2), il naso restituito la gran parte, la mancanza del Inture ricadente sulla nuca, e dei cincinsi estanti dal galericolo.

#### 15. FAUNO.

Alt. m. 0,66.

Prov. Grimeni, 1666.

Testa d'uom giovane coronato di quercia, innestata su busto moderno di marmo diverso. Il ristauratore che suppli il mento e parte del colle, credatole un Fauno, ne coprì il busto colla nebrida aggruppata sulla spalla sinistra.

#### 16. STATUA MULIEBRE.

Alt. m. 1,11.

Prov. Grimeni, 1886.

Statua di donna in marmo pario. Sono d'innesto moderno la testa, ji collo, parte dell'avambraccio destro, tutto l'avambraccio sinistro col cornucopia e col lembo raccolto della veste, i piedi. La tunica succinia con ricca massa di plegbe arcaiche le ricado simmetricamento a doppio giro dalle spalle.

<sup>(1) 1, 31.</sup> 

<sup>(2) «</sup> Les portraits de Lucille sont rares , parcequ' il est probable que « Commode les fit detruire . » Visconti , leonogr. rom. t. III , c. 5.

#### 17. APOLLINO.

Alt. m. 4,28

Prov. Grimeni, 1868.

Testa d'Apollino d'ottima conservazione, collocata su busto moderno: la voluminosa capigliatura è raccolta collo *strofio* alla nuca. Il peduccio è di marmo africano.

## 18. BACCANTE.

Alt. m. 1,49-

Prov. Grimoni, 1445.

Torso di Baccante nuda, di buon lavoro (1), cui si annestarono posteriormente una testa di Diana, le braccia, le gambe,
il terzo inferioro della coscia destra. A riconvenire di falsa interpretazione il ristauratoro, basti l'osservare obe il torso è ricosperto dalla sobride, che Diana rappresecatorsai quasi sempre con veste o talare, o succinta fino alle ginocchia (2), quasi indicare se no volessero le pudiche abitudini, concetto fuso dall'arista nel ristauro del braccio destro, la cui mano lineni leato (3) dedicatole dalle giovani incinte. Aggiungasi che nei pochi
monumenti in cui si presenta nuda (4), tiene al più il solito balteo ad armacoli reco ad armacoli con della con

s Eine hübsche nachte Bacchantiu mit Thierfell. » Burckardt, Der Cicerone, p. 482.

<sup>(2)</sup> Mallel, Musaeum veronense. Veronae, 1749, p. 69. — Monuments du Muste de Paris, 1. 1, p. 51. — Visconti, Museo Pio-Clementino, 1. 1, tav. 29, 30. — Righetti, Descrizione del Campidoglio, tav. 36, 77, 81, 251.

<sup>(3)</sup> Thiersch non vi riconoscea il cesto, scrivendone: « Die rechte Hand » mit einem Stück Ruthe. » Reise in Italien, p. 234.

<sup>(4)</sup> Akostini, Gemme, t. 1, tav. 120. — Gori, Museum Florent. t. 1, tav. 67. — Rasponi, Gemme, tav. 4, 20, 24. — Schlichtegroll. Chokx de perres, tav. 40, p. 94. — Lemberti, Scullure della villa Pinciana, tom. 2, p. 63, a. 16. — Lahus, Museo di Manicoa, tom. 2, tav. 21.

## 19. BUSTO D'IGNOTO.

Alt. m. 0,90.

Prov. Grimani, 1544

Busto in marmo pario d'uomo glovane imberbe, colla benda regia al capo. Parte del petto è coperta dalla clamide affibbiata sulla spalla destra. La testa, benobì rialtaccata, appartiene al busto: di moderno rislauro sono il naso e l'orecchio sinistro. Posa su peduccio d'alabastro.

## 20. DEITÀ TERMALE, TAV. II.

Alt. m. 1,91.

Prov. Dondi-Orologio, 1760

Deità delle terme o Ercole. Statua d'uomo con folta e corta harba, capelli arricciati, piedi nudi, pallio che ricadutogli dalla spalla sinistra lascia scoperto il braccio destro, metà del shistro, il lorace. Il braccio destro riposa su d'un'urna arrovesciata, sorretta da labo pilastrino. Manca la mano sinistra cia destra fu riattaccata: l'avambraccio sinistro originale fu assicurato all'omero con ispranga scolpita nello stesso marmo, non raro esempio nello opere antiche.

Questa statua, di mediocre a non dire cattivo lavoro, scoperta in Abano al principio del 1766 in un podere della cospicua famiglia Dondi-Orologio, fu offerta alla repubblica veneta che, collocandola nel museo archeologico, volle manienuta la memoria del dono con iscrizione apposta sul plinto (1), riferen-

<sup>(1)</sup> SIGNYM ANTIQVI OPERIS — NYPER AD THERMAS PATA-VINORYM — REPERTYM — V. N. GALEATIVS DONDIROLOGIYS — SENATOR — PYBLICO LIBENS ORNAMENTO — DONYM DEDIT — ANNO CIDIOCOLXVI.

done quel bibliotecario Girolamo Grimani al Senato, dopo eseguito il lavoro (1).

L'erudito G. Zanetti nell'operetta illustrativa (2) che pubblicò al momento dello scoprimento, ricorre alla rappresentanza d'Esculapio, inferendone dalla disposizione della veste e dall'uso di esporre tali statue ne bogni, la quate opinione fu pure seguita dal ch. Furianetto (3). Ma nell'assolata mancanza dei simboli di questa divinità, e'parmi che il luogo di riavenimento, l'urana, la maniera di tenere la veste, accennino soltanto a genio delle terme, dedicato da taluno guarrio coll'uso di quelle acque, o meello, ad Ercole, civinità itualera dei bazzi (4): usues' ultima supcilio. ad Ercole, civinità itualera dei bazzi (4): usues' ultima sup-

- (1) « Il dono fatto alla pubblica atatoaria dal n. h. s.º Galeazzo Dundiorologio d'un'autica statua erentnalmente dissotterrata da un fondo di a soa ragione nelle vicinanze di Abano, ebbi cura di far collocare sopra cu un adattato piedistallo con iscrizione esprimente la memoria dello acore orimento e del donatore. A primento e del donatore. A
- « Essa si piodica che nel secondo secolo servise e d'ornamento di quitte antiche terme, e rappresentando con isquisito (1) navvo, che appe resistere intatte dopo sì lunghi secoli, un vecchio con nena sotto il braccio sinistra (estreto), al qualifica dai sign. antiquari, si quali direcc casione d'estreto, al qualifica dai sign. antiquari, si quali direcoc casione d'estretitari, un Escolapio, come dettà dalla cui mano derivassero quelle acque salutari. »
- « Questo par mi stimo in debito di far noto all'ecc. sensto sì per-« chè sappia il nuovo prezioso capitale della sua statuaria, come per do-« vata lode del n. b. donatore. » « 23 dicembre. 1767. »
- Al bibliotectrio riapondessi con parta press in Pragadi lo atesso pierno: e Pregio algiongodo acete las pobblica statura il dono fatto
  n. b. 5. Galeszao Bondirelogi dell'antica status di esquisito lavoro, ritervata in un fondo di sua razione, mentre si lauda il donatore, sere merito del n. b. bibliotecario il palesargli in pieno modo il pubblico agaradionoto. 2 aradionoso.
- (2) Di una statua diaotterrata appresso gli antichisaimi bagni d'Absno, e d'altre autichità ivi scoperte nel presente auno 1766. Venezis, nella stamperia Albrizziana, 1766, p. XVI, in 4.º con figure.
  - (3) Le antiche lapidi patavine illustrate. Padovs, 1817, p. XL.
- (4) Lévéus, XXII, 1. Servius in Vérgél. A. VII, 697. Svetonius, Vita Theodor. — Orelli, Inseript. n. 1860: Herculi, Genio loci, Fontibus calidis. — Mommsen, Inseript. Naapolit. n. 4758. — Ercole eta pure chiamato Salutifer, surra.

posizione è riconfermata luminosamente dal distinto mitografo Preller (1).

#### 21. TESTA VIRILE.

Alt. m. 4.71.

Prov. Grimani, 1888

Testa virile con capelli ribassati sulla fronte, lunga barba divisa al mento. La cavità della pupilla era adorna di pietra nobile, metallo o smalto. In onta allo stato di mala conservazione ed al pezzi innestativi, lo reputo debba attribuirsi a Schimio Severo o, certo, a taluno della sua famiglia. Il ristauratore vi riscontrò le sembianze d'un flosofo o d'un oratore, riunendola ad un busto, in cui la destra mostrasi scoperta dalla sinuosità del pallio. Il peduccio è di pudinga.

#### 22. FAUNETTO.

Alt. m. s,54-

Prov. Grimeni, 1888.

Testa di Faunetto con corna ed orecchie satirine. Di moderno ristauro sono l'intero busto colla nebride avvolta, l'apico del naso, il labbro inferiore, il mento, parte delle orecchie e de capelli. Il peduccio è di pudinga.

<sup>(1)</sup> a Die warmen Bäder waren Insgemein nach griechischer Sitte dem « Hercules geweiht, daher aich die Fabel von der Geryonsfahrt und seiner a Wanderung durch Italien auch in Padua festgesetzt hatte. » Römische Mythologie. Berlin, 1858, p. 522.

## 28. STATUA MULIEBRE.

Alt m. 1,14-

Statua di donna vestita di tunica inferiore senza maniche. Ella reggo con ambo le mani una dello sinuosità della tunica superiore, ricolma di uva, melagrane, nespole, fichi. All'omero destro porta un'armilla e una doppia elegante al sinistro. Apparteogno a moderno ristauro la testa col collo soverchiamente allungato, parte del petto fino allo sierno, l'avambraccio sinistro con parte della tunica sorretta, I piecil dalla linea di giunzione del metalarso col tarso, la base. La veste leggera lascia travdere in questo capolavoro (1) considerato come opera decorativa, l'intera forma della persona, cui aggiungono grazia e leggiadria le masse di pieghe svoluzzanti al piedi.

#### 24. PALLADE.

Alt. m. 0, 01.

Prov. Grimeni, 1846-

Prov. Grimani, 1600-

Busto di Pallade galeata, la cui tosta con capelli ravviati alla nuca, o coda rislaurata in gesso, ò d'otitimo lavoro. Il busto coperto di tunica sottilo e corazza embriciata le fu adattato modernamente. Il peduccio ò di pudinga.

# 25. TESTA SENILE.

Alt. m. 0,40.

Prov. Grimani, 1906.

Testa di vecchio, infitta su erma coperta di clamide, con barba corta, capelli ravviati alla fronte o allo tempia. Il naso e l'arco del sopracciglio destro furono male rimossi in gesso.

<sup>(1)</sup> Thiersch. Reise in Italien, p. 237.

# 26. STATUA MULIEBRE.

Alt. m. c.cf.

Prov. Grimeni, 1888.

Statua di douna in marmo greco, di mediocre lavoro. Ricbeb straordinariamente sono le vesti. Tione colla destra una patera, uno scettro che manea insieme alla sinistra. La testa antica riattaccata al busto è coperta d'un velo ricadente sulle spalle, ad Indicare la consecraziono d'un'Augusta o una sacrificante; sono di moderno ristauro le bracci.

#### 27. CANDELABRO.

Alt. m. 1,55.

Prov. Zelian, 1723-

Candelabro formato di nove pezzi, parte appartenenti ad altri candelabri antichi, parte moderni: fra questi sono incontrastabilimente da riporal le foglie d'acanto e lapazio d'una parte dello zespo e il cratere (1). La base triangolare che posa su plinto scanalto, è nelle facce adorna di mezzo sifiqi coronate di nimbi radiati, e terminanti in fronde ed ornati, in ciò affatto simili a quelle del candelabri già alla basilica di s. Agrese, ora al musso Vaticano (2). Il trocco superioro alla base è ornato agli angoli con teste di capro, dalle quali pendono corono di frondo o fiori: sullo tre facce sono insculti l'apice adorno dell'aquila romana, il cultro con incisovi un serpe, l'aperguilo. Lo scapo superiore è lavorato egregiamente a meandri d'odera e orrimbi, fre teste di sattiri, sucolelli: ramarri, chioccio, frutta.

Burckhart preteude che il solo cratere sia moderno: α sehr restaun'rit doch der Hauptsache unch alt, susgenommen die obere Schale. » Der Clesrone, p. 60.

<sup>(2)</sup> Viscouti, Museo Pio-Clement., tom. VII, tav. 4.

#### 28. BUSTO D'IGNOTO.

Alt. m. c.s.

Prov. Grimani, 1340.

Busto nudo d'uomo in età virile, imberbe, con capelli arricciati, respiciente a destra. Sono di moderno ristauro il naso e parte dell'orecchio sinistro. Posa su peduccio d'alabastro fiorito.

## 29. VENERE.

Alt. m. 0,71-

Prov. Grimoni, 1223-

Status di Vonere seminuda, uscita appena dal bagno, come indicano il proco (xisuco) o vaso unguentario (1) a destra; la veste oriata a frange, un cui lembo le ricade dall'omero sinistro; l'amore stante sui delfino alla sua sinistra. Muncano alla dea la testa, il braccio destro ristato, l'avambraccio sinistro; al putto le braccia. La veste a cerri dà sufficiente motivo a ri-lenere il lavoro degli utilmi tempi della repubblica, e fors'anche de' primi secoli dell'impero.

# 30. GIULIO CESARE.

Alt. m. 0,80.

Busto con corazza e paludamento, in tnarmo greco venato, pubblicato come antico da Ermolao Albrizzi (2). Gli Za-

<sup>(1)</sup> É della stessa forma che l'effigiato aulla moneta coloniale di Guido, colle teste affrontate di Caracalla e Plautilla nel diritto, e aoi rovescio Venere colla deatra al puhe, nell'atto di levare on velo che copre il 7850.

<sup>(2)</sup> Ex antiquo graeco marmore leggesi nell'inclaione dell'opera: C. Julii Caesarie quae extant omnia. Venetiis, 1737, p. 17.

netti (1), argomeniando dalla mancanza della corona portata sempre da Cesare per nascondero la calvizie, avanzano modestamente il dubbio sul sincronismo del lavoro (2), dubbio ch'ò a tradursi in certezza, solo che se ne osservi il carattere affatto moderno.

# 31. BUSTO MULIEBRE.

Alt. m. 4,55-

Ptur. Grimeni, 1946.

Rusio mulichre con acconciatura di trecce condolle in giro a doppio ordine sulla fronte a maniera di afendone, e quindi raggirato sul vertico. Benchè il costume sia det lempi di Trajano, è difficile assegnarse l'attribuzione, specialmento pel guasto del naso, del mento e della guancia destra. Il busio stolato, di marmo greco, fu aggrandito colla giunta d'una fascia di rozzo marmo, da quello diverso. Un panno avvolge in giro (sinuato al petto) il torace. D'antico non è che la testa. Poggia su peduccio di breccia.

#### 32. FANCIULLO COLL'OCA.

Alt. m. 0,71.

Prov. Grimeni, 1556.

Statua di fanciullo stante che trae a sè un'oca pel collo. Alcuni credettero a torto un cigno l'oca o strozzata o compressa,

<sup>(1)</sup> I, 1.

<sup>(2) «</sup> Nulladimeno un tal contrassegno nella testa di quest'imperado-« re, che del tutto sembra atabilirne le somiglianze, dà motivo di cre-

e dere che non sia atato a' tempi di Cesare questo marmo scolpito; poic chè se Giolio credea aconcia cosa l'essere caivo, sè d'essere coaì raps prescolato avria permesso, sè altri tanto gvria fatto da sè, senza tema

a prescotato avria permesso, ne altri tanto avria fatto da se, senza tem a d'incurrere nello sdegno d'un al possente signore. »

o forse anche protetta (1), in parecchi monumenti simili. Non è qui a parlare delle differenze porte dalla conoscenza del caratteri naturali, i e quali d'altronde difficilmente potrebbonsi rilevare nel nostro sculto, per la mancanza di una parte del collo e della testa, ma più per la mediocrità del lavoro. Però conferma la mia opinione e la placida natura dell'oca che suol esser fatta balocco da fanciulli, e la narrazione di Teofrasto ed Eliano avere un'oca amato i giovanetto Anfiloco (2), e la lode data de Pinio a Boeto per simil lavoro (3), e la costumanza accennata da Plauto (4), e il giudizio d'Aldrovando su d'un gruppo parallelo (3) di casa Cossi na Roma.

Tall gruppi usati da principio a gotti di fontane negli orti, secrirono poi a semplico ornamento, nol qual caso manocano di foro, come il marciano. Qiuddi lo froquenti ripetizioni antiche, come sono il bronzo del Vaticano (6), i marmi del museo Capitolino (7), dello studio Cavaceppi e di villa Ludovisi a Roma, del polazzo Parnose di Caprarola, del Louvre (8), della glippo.

<sup>(1)</sup> Em. Braun serire d'un amore atante, chè, attaccate presso a un pisaire quadritatere, tiene colla sinistra una passera, nel manseo Borbonico: « Alle volte un simite fanciulto cerca di proteggere il prediletto suo » animale cootro l'attacco d'un minencioso nemico. » Monumentí del-l'attituto di corrispond. archeolog. 1881, p. 118.

<sup>(2)</sup> Elienus, De animalibus, V, 29.

<sup>(3) «</sup> Boeti, quamquam argento melioris, infans eximie anaerem atrangulat. » Hist. natur., lib. 34, sect. 19.

<sup>(\$) « . . . .</sup> quasi patricila pueria aut monedulae,

<sup>«</sup> Aut austes, aut coturnices dantur, qui cum lusitent. » Captiv. Act. 5, sc. 4, v. 5-6.

<sup>(5)</sup> α Un putto che preme un'anaera per fargli gettar acqua dal collo, tutto intero, et questa è una delle belle cose di Roma per stare piccola. » Status di Roma, p. 138.

<sup>(6)</sup> Visconti, Museo Pio-Clement., tom. 111, tav. 36.
(7) Righetti, Descrizione del Campidoglio, tom. I, tav. 37.

<sup>(8)</sup> Muste Napolaon, tom. IV, tav. 36. — Muste des antiques, tom. 11, 30. — L'ultimo indice al num. 604 lo descrive: Enfant a l'ois. Fu que-

<sup>30. —</sup> L'ultimo indice al num. 604 lo deacrive: Enfant a l'ois. Fu questo dissotterrato l'anno 1789 nella via Appia, in quello stesso luogo (pagus lemonius) ove in tempi diversi se ne discopersero tre altri.

teca di Monaco (1), di Pompei nel ceutro del peristilo della casa di Procolo.

Torna qui opportuna la sentenza di Winkelmann, che « gli « artisti dello stile sublime, che averano per iscopo le figure « perfette de' corpi adulti, sonsi abbassati fino ad imitare le forme « de bambini incompleti e di superflua carne ridondanti (2). »

#### 33. TESTA VIRILE.

Prov. Grimsel, 1544.

Alt. m. 0,01.

Testa d'uomo in età virile, con barba e capelli folti, arricciadi. Il buslo loricato e paludato, su cui si imposta, è moderno. Il collo di marmo differente da quello della testa e del busto, il naso, l'arco destro della sopracciglia, il labbro inferiore appartengono a moderno ristauro. Posa su peduccio di breccia di fondo rosso.

# 34. SOLE RADIATO.

Alt. m. 0,51. Prov. Zulien, 1705.

Busto radiato del Sole, come rilevasi dalla fisonomia, dal guardo rivolto al cielo, dalla disposizione de' capelli, ma, più che tutto, dallo atrofo bucato, con insertivi sette raggi in bronzo. È simile affatto alle testo inscritto Oriona nei roveset di al-cuae monete di M. Astonico di Trajano, pila testa Capitolina (3) creduta falsamento di Alessandro Magno da Winkelmann (6), il

<sup>(1)</sup> Dal palezzo Braschi di Roma, n. 123.

<sup>(2)</sup> Progresso e decadenza delle arti, lib. VIII, cep. 2.

<sup>(3)</sup> Muste Napoleon, tom. 1, tav. 45.

<sup>(4)</sup> Monumenti antichi inediti, fig. 175.

quale non avverti allo stropio cui mancano i raggi; al tondino in bronzo di Brescia (1); alla statua del musco Borgbese (2) più tardi passato al Louvre. Tien questa del pari gli squardi rivolti al cielo, ed ha in capo la corona di sette raggi. Nei due ultimi la clamide è abbottonata alla spalla destra, nel marciano ad ambedue. Questo busto in marmo pario, cui furno rimessi il naso, il labbro inferiore, il mento, già esposto alle crisi atmosferiche perdette interamente quella singolare levigatura detta pelle dagli artisti, che tentano imitare la freschezza dell'epidermido. Il cav. Zulian acquistollo in Grecia, quand'era bailo a Costantinopoli.

## 35. AMORE COLL'ARCO.

Ais. m. e,a1-

Prov. Grimeni, 1846.

Salua di Amorino incurvalo in alto di tender l'arco. Mancano le estremità delle ali, le avambraccia, l'arco. Alcuno credette di rilevaro nell'atteggiamento dell'Amorino quello di chi precede alcuno con fiaccola, inferendone il motivo dal volgersi indietro del fanciullo. Ma un diligente sesme riconferma l'esistenza dell'arco, di cui si scorge sulla coscia parto di estremità congiunta con un pezzo di fune: il volgersi addietro è più presbo conseguenza di un movimento naturate del braccio sinistro che deve allontanare l'arco dalla persona. Il moderno ristauratore, che v'a aggiunes del proprio la gamba destra, la coscia e la gamba sinistra, il trouco frondoso, mostrò di non intoudere il lavoro antico, appendendo al tronco il turcasso, che prima era apposso al dorso, come accennoso parti estatul'.

<sup>(1)</sup> Labus, Museo bresciano, tom. I. tav. 52, p. 2.

<sup>(2)</sup> Visconti, Monumenti ecelti borgkesigni, tav. 21, p. 1.

#### 36. TIBERIO.

Alt. m. s.ss. Prov. Grimani, 1888

Testa di Tiberio imperatore, impostata su busto moderno di marmo bianco-subrubeo, loricato e paludato. La faccia è impiastricciata di mali ristauri; manca l'orecchio destro; il naso è rimesso.

#### 37. BUSTO D'IGNOTO.

Alt. m. 8,84. Prov. Grimeni, 1885-

Busio d'uomo ignudo con capelli arricotat e rabbassati sulla fronte, barba corta e fitta. So ne eccettui fi naso di moderno risturro, è di una mirabile conservazione. Raffrontato al Geta del Campidoglio (1), molto lo assomiglia; nullaostanto la rarità estroma del busil di questo giovano principe è invita a prudentemente dubitarne.

#### 38. GIOVE.

Alt. m. 4,74. Prov. Grimoni, 1944-

Statua di Giove col fulmine abbassato nella destra, collo scottro (di cui non resta che il pome superioro) nella sluistra: aº suo piedi è l'aquila ad ali semispiegate. Di antico non v'ha che il tronco superiore mutilato in parte, e la testa a lunga chioma ravviata collo strofio alla nuca.

<sup>(5)</sup> Righetti, Descriz. del Campidoglio, tar. 196.

#### 39. VESPASIANO.

Alt. m. 0.44.

Prov. Grimani, sene-

Testa di Vespasiano, di buon lavoro, con capelli appena tracciali: il busto di marmo lunense, in cui è infilta, è coperto dol solo paludamento affibbiato con borchia sulla spalla destra. Il peduccio è di pudinga.

# 40. FAUNO.

Alt. m. 0,67.

Prov. Grimani, 1560.

Busto di Fauno ridente, coronalo di pino, come rilevasi da due pino ancora infatte. La mala conservazione della capigliatura non offro indizio di corna preesistenti; manea la corusneuda sinistra; la perdolide gli scende della spalla destra. La testa è riattaceata al busto, ch' è l'originale. Confronta a capello col Fauno del Valciaco (1), mantenendo nel sorriso quella mobilità e quella grazia, onde tanto è apprezzato il marmo romano.

# 41. FAUSTINA D'ANTONINO PIO, TAV. III.

Alt. m. 0,44-

Prov. Grimeni, 1808.

Statua di donna vestila di doppia tunica. L'abbigliamento e l'acconciatura della testa (che per essere appona sbozzata crederebbesi a tuture ricadente sull'occipite) determinò i chiarissimi Zanetti (2) a riconoscervi, però con qualche esitan-

(2) I, 25.

<sup>(1)</sup> Visconti, Museo Pio-Clementino, tom. VI, tav. 9

za (1), Faustina di Antonino Pio (2). Paciaudi interpretò allo stesso modo quella rappresentanza, lodandone il lavoro (3). Non così opinò Visconti, le cui profinde osservazioni su statuo parallelo del Valicano (4) lo indussero a scrivere eziandio della nostra. Nell'atteggiamento e nel modo di tenere la veste egli vi riconobbe la mosa preside alla favella, a Jescho, alla favola, alla memoria, Polinnia (5). Nutiameno benchè ricordi da iontano le Polinnie del Louvre (6) e di Beriino, l'epigrafo del pinto richiama a dubitare dell'asserione di Visconti), ove nosi si-fermi che la Faustina si rappresenti a mo' Polinnia. Lo stato di conservazione è sufficiente: manen la mano statistra: le parti ritalteccate sono le originati.

<sup>(1)</sup> α Nè di ciò rimarrebbe dubbierra alcuna, ae non fosse uu viluppo α di capelli dietro alla uuca annodati; il che per altro non apparisce da α easa (Faustina) praticato. »

<sup>(3) «</sup> Przestaolissimum extat monomeutum unde inuoteecit aliquosodo in statuarum basibus divas fuises exceptas, quibus improba plebs a qua« via illarum violatione prohiberetor. Siguum marmorem Faustinae Au« gastae Vezetilia lo Senatus bibliopheca adservatom beic appello. » Monomanda Palogenenssia, 176 p. 11, p. 67.

<sup>(4)</sup> Museo Pio-Clement., tom. J, tav. 23; tom. 111, tav. 25.

<sup>(8)</sup> α Una curiosa statuetta, la niteggiamento a quello the disertiamo α affatio conforme, al conserva a Venezia nel vestibolo della libreria di α s. Marco: da questa appreediamo che il coatome di acolpire i ritratti α aepolerali in siffatte sembianze venne di Grecia, onde i romani acultori α imitarolo » 191, idm. 111, pag. 118.

<sup>(6)</sup> Clarac, Musés de sculpture, tav. 525.

<sup>(7)</sup> Per gli dei tuoi non mozzar qui com alcuna .

passaggere perchè non guasti il monumento, donde è chiaro che lo sculto oraava un sepoloro. Alcuno volle inferire dall'indohe della lingua usata che la stataa ia soolgita in pesseg grezo, opinione non condivisa dal testè citato Visconti, e a buon diritto, s'egiti è assai malagevole determinare da poche parole jo proprietà d'un linguaggio, e oltracciò le forme delle teltero accennano a tempi imperiali. « Di somiglianti scongiuri, scrivono sens satamente gli Zanctti, a'quali accoppiavansi dire ossia impre-e precazioni e maledizioni, s'incontrano frequenti esempj nelle e iscrizioni e na'cotici antichi, ma non così nelle siatuo (1). »

Lo scullo fu di recente pubblicato da Clarac (2), il quale conferma le osservazioni dell'illustre archeologo romano e dà lodone al lavoro: « Du reste la statue est tres-belle » (3). L'iscrizione fu riportata da Muratori (4), Sassi (3), Paciaudi (6), Visconti (7), Thiersch (8).

#### 42. PLAUTILLA.

Alt. m. 0,87.

Prov. Grimani, 1666.

Testa di Plautilla con naso e collo rimesso, impostata su busto stolato di marmo greco. Fu pubblicata dagli Zanetti (9).

- (1) Ivi.
- (2) Ivi, tav. 949.
- (3) Ivi, tom. V, p. 421.
- (4) L'iscrizione comunicata al raccoglitore dall'avvocato Ottavio Becchi, fu inserita con errori nel Novus thesaurus, p. 1609, n. 3, coll'osservazione: sed grasca corrupta sunt. Ego divinando dumtazat ca reddidi latins, e bene.
  - (5) Lapidum vetust. epigramm. et peric. animadvers. p. 45.
  - (6) Monum, Peloponn, p. 11, p. 68,
  - (7) Ivi, tom. III, p. 119.
  - (8) Reise in Italien , p. 240.
  - (9) I, 37.

#### 53. FAIINO.

Alt. m. 0,49-

Prov. Grimeni, 1244

Testa di Fauno ridente con benda, corna, orecchie satirine. Bonchè la faccia sia restituita, non v'h ad i moderno che il naso e una parte degli archi dello sopracciglia: mancano le tracce di preesistenti caruncole. È di produzione recente il busto adorno della paralatide ricadonte sulla spalla sinistra ed allacciata al petto.

#### 44. STATUA MULIEBRE.

Alt. m. 1.11-

Prov. Grimani, 1886-

Statua di donna stanle, cui furno suppliti nel secolo XVI le avambraccia: la destra liene una patera. Nulla potrebbe dirsi della persona rappresentata, dacchè la testa a diocche di capelli e fusture ricadente sulla nuca e sul collo, se è pure antica, non lo è quanto il corpo, le cui ricche vesti son lavorate a piegbe arraciche.

## 45. BUSTO D'IGNOTO.

All. on. 9.73-

Pros. Grimeti, 1346.

Busto d'uomo in età virile, con barba corta, capelli arricciati, naso rimesso. La testa fu attaccata al busto moderno coperto di corsaletto o paludamento. Il peduccio è di pudinga.

# 46. SILENO.

Alt. m. 1,67.

Prov. Grimoni, 1848

Statua di Sileno che il restauratore interpretò nello stato di piena ubhriachezza (1). La testa è coronata d'edera e corimbi: alla spalla sinistra si avvolge la pardalide, uno dei lembi dietro la schiena gli ricade sulla coscia destra. La mano destra protesa tiene un cimbio (κυμβίον) (2), la sinistra rialzata un tirso. la cui mancanza indusse in erroro, a mio credere, gli Zanetti e Clarac che la pubblicarono (3). Queglino supposero che la mano additasse verso il cielo; questi dal frammento fra le dita male inferisce all'ansa d'un vaso o d'un cembalo (4), osservazioni che si diranno gettate, dacchè il pezzo è di nuovo ristauro, ma che pur son richiamate dall'amore del vero, il lavoro della testa restituita è affatto moderno, come moderne son le braccia con parte della pardalide, la gamba destra, la sinistra colla coscia. il tronco d'albero cui s'appoggia. D'antico quindi non resta che il torso, dovendosi riguardare errata l'attestazione di Thiersch (5) sull'antichità del piè destro.

<sup>(1) « . . .</sup> titnbans annis meroque. » Ovid. Mstam. XI, 90.

<sup>(2)</sup> Benché generalmente gli sia attribuito il enataro, riscontranti Statio il coli dibi in Roma presso Caraccepio en Musei Chiaramonti veccorali, nella gliptorea di Monaco, nel muneo reale di Dresda, britannico di Londra, imperiale di Pietroburgo, e non pure pubbliconor a' mostri giorni Gerbardi in Antiès Bildoursh, sur, 105.

<sup>(3)</sup> II, 29. - Musés de sculpturs, tav. 226.

<sup>(4) «</sup> Entre les doigts de la main gauche levée, se trouve un fragment « qui pourrait être l' sose d'un vas, on d'un cymbaie. » Musée de seufpturs, tom. IV, p. 275.

<sup>(5)</sup> Reisa in Italien , p. 226.

#### 17. BUSTO D'IGNOTO.

Alt. m. 4,49. Pruv. Grimeni, 1944

Busto nudo d'eccellente conservazione, ove se ne eccettui il naso innestato. I cugini Zanetti lo pubblicarone (1) per un Antinoe, opinione favoreggiata dal grandi occhi, datla quasi rotondità del mento, dal capelli arricciati, dall'espressione melanconica. Mi permetto però di osservare che in generale vi si desidera quell'armonia e soavità di tratti, che tanto raccomandano il favorito d'Adriano.

#### 48. TESTA VIRILE.

Alt., m. 0,64- Prov. Grimoni, 1949-

Testa d'uomo giovane imberbe, con capelli arricciati, Impostata su busto moderno. Furono supptitti il naso e l'arco sopraccigliare destro.

#### 49. NEREIDE, TAV. IV.

Alt. m. 1,24. Prov. Grimeni, 1546

Statua di Nereide seduta su di un deifino fra le onde. Mancano l'avambraccio destro, il braccio sinistro, i piedi: non le appartiene la testa ristaurata in più parti. La veste porta l'improta di soffregamento o raschiatura con lima. Le belle forme

(1) I, 23.

rraspaiono dalla tunica stretta alle coscie, sottile così che l'occhio n' è inganato: la tunica superiore, ristaurata in parte, è graziosamente rialzata dalla sinistra, a supplire l'ufficio di vela. Impareggiabile è la leggiadria dell' alteggiamento del corpo dell'espressiono (1). Fu pubblicata dagli Zanetti (2) e da Clarac (3). Sarebbe egli improbabile che appartenesse alla composizione di cui parta Plinin (4)? Danno motivo a dubitarne il lavore le proporzioni dell'originale.

#### 50. FAUSTINA SENIORE.

All. m. e.as. Prov. Grimani, sone.

Busto di Faustina seniore con tunica a maniche cogli sparati chiusi da eleganti strozzature. I tratti del volto di quell' augusta sono così marcati da escluderno ogni dubbio sulla rappresontanza, benche manchino le fascolo trasverse alle troccie raccolte in giro sul capo, el il tinture non si appresenti così spiccato come nelle medaglie. La testa fu riattaccata, il naso riuneso, il busto soggetto a spezzature. Giovanni Andres Iodò a ciclo il lavoro (3), pubblicato degli Canetti (6).

<sup>(1) «</sup> On y trouve use animation rare, jointe aux plus belles formes qui paraissent sous la tunique. » Clarac, Musée da sculptura, tom. IV, pag. 305.

<sup>(2)</sup> II, 38.

<sup>(3)</sup> Ivi, tav. 746.

<sup>(4) «</sup> Scopae Isua cum his certat... Romae eius opera saut... « Neptunna ipae et Thetia atque Achilles. Nereides super delphluos et cete « et hippocampos sedentes. » Histor. natur. 1, 36, c. 5.

<sup>(8)</sup> α Otro (busto) de singular belleza de una hermosa Juven que se cree ser Agripios. » Cartas familiares. Mudrid, 1790, tom. 111, p. 49. (6) 1, 26.

## 51. MUSA TAY, V.

Alt. m. 1,14.

Prov. Grimani, 1564.

Statua pubblicata sotto nome di Cerere dagli Zanetti (1), di una Musa da Clarac (2) o Guedosonof (3). La testa antica ma d'altra statua, è male riuntia al tronoc con istucco, di cui servissi pure il ristoratore per rimettere parte delle ciocche de capelli. Il naso è spezzato, maneano quasi tutto il braccio destro, l'avambraccio insistro, i metatarsi colle dita. La disposizione della seconda tunica avvolta nell'ultimo giro, con raro esempio, alla spalla destra (1) è determinata unicamento dalle esigenzo del parallelismo, di cui dirò pi sotto.

Dissotterrata in Ossero alcuni anni prima del 1587 (5) fu questa stalua donata al patriarea Grimani, e trasferita nel 1593 al museo marciano (6).

- (1) II, 25.
- (2) Musts de sculptura, tav. 425.
- (3) Groups das Muses antiques in: Annali di corrispondenza archeologica, vol. XXIV, tav. d'agg. B.
- (4) « Il est trea-rare de voir le manteau sinai fisé sur l'epaule gau-« che, et laissant, au lieu du bras droit, le gauche en liberté. » Ciarac, « ivi, tom. III, p. 108.
- (3) Nell' operetta: Chirlandae constant al chierrization zignor Sebastian Quirtien nat suo chielaziamo regimento di Cherzo ol Ozarro (Padova, 1888), p. 16) teggesì: « Et già pochi soni sono che fa ritrorato sotterra in aicome antiche rusule a statum di Mirdea, i quasie essendo donata all'iie lustr. Patriarca Grimani fo di tanta recellenza giudicata che restò deego d'esser posta orii! cortata dei son palazzo o Venetia. »
- L'autore di quel libretto di ragione dell'appostogli nome di Medea, e casendochè, oltre quest'isole e scogli denominati dal lacerato fratel di c Medea Abstribidi, si ritrora ancora che l'istesso Ossero, li quale ancitcamente si chiamava Absirum, col tempo a poco a poco fu in Auxerium etc.
- (6) É perciò che Alberto Fortis ne scrives nel 1771: « Adesso non al « vede nel palazzo Grimani veruna statua che somigli alla descrizione della « trovata fra le rovine d' Ossero. » Saggio d'osserrazioni sopra l'isola di Cherso ed Ossero. Venezia, 1773, 4.º, p. 136.

### 52. BUSTO MULIEBRE.

Alt. m. c.ss.

Prov. Grimsoi, 1988.

Busto di donna stolata con acconciatura futulata sulla fronte e trecce in giro al vertico. Benchè il violo ricordi u poco la Plofina sulla medaglie, non può dirsi indubbiamente il ritrattoli lei, come vorrebbero gli Zanetti (1). L'acconciatura infatti è diversa, mancando lo sfendone e 1 capelli ravviati alla nuca. Se ne eccettui qualche leggera spezzatura, specialmente ai maso, il busto d'un solo pezzo è di intera conservazione. Posa su poduccio di marmo greco venalo.

### 53. BUSTO MULIEBRE.

All- m. e.se-

Prov. Grimani, 1995.

Busto di donna stolata, coperta la lesta di velo ricadente sulle spalle. I molli ristauri del naso, delle labbra, del mento, delle orecchie, non permetlono di assegnarne con certezza la rappresentanza. In onta alla poca elevazione del tuture, si volle probabilmente figurare una Faustina seniore dichiarata Diro. Il marmo del busto differisco da quello della lesta.

## 54. BUSTO MULIEBRE.

Alt. m. s.ss.

Prov. Grimani, 1888-

Busto di donna stolata, coperta del galericolo. Quantunque i tratti della fisonomia si avvicinino a Domizia, come tale rappre-

(1) 1. 19.

sentata dagli Zanetti (1), nondimeno l'acconciatura di testa è ben differente dalla conosciula di questa imperatrice. Nelle poche medaglie che s'hanno di lei, mancano le trecce condotte in giro al vertice, come presentansi nel marmo presente, in cui ricadono anzi a coda sul dorso. Il marmo del busto differisce da quello della testa e del collo. Il peduccio è di marmo greco venato.

# 55. BUSTO MULIEBRE.

Alt. 10. 0,55-

Prov. Grimeni, 1200-

Busto di donna, con acconciatura propria a grosse ciocche ricadenti oltre le orecchie, leggera tunica interna a peli, affibbiata alle spalle, donde pendono pure le estremità della stola. Sono d'innesto moderno il naso e parte delle ciocche. Il busto, cui fu riattaccata la testa, è l'originale. Gli Zanetti credettero riscontrarvi una Giulia Mammea (1), argomentandone dai tratti del volto e dall'acconciatura, la quale, a mio credere, manca dei caratteri propri di quest' augusta . Il galericolo apposto posteriormente, in marmo di tinta più foscu, non presenta lo note ondeggiature dirigentisi quasi a cuneo dalla fronte alla nuca. Il peduccio è di rosso di Verona.

# 56. MELPOMENE, Tay, VI.

Alt. m. s.

Pror. Pirth, 1701.

Statua di Melpomene. La testa già divelta dal busto di sotto al mento e rialtaccala, è l'originale, come rilevasi dall'anda-

<sup>(1) 1, 16.</sup> (2) I. 39.

mento delle ciocche de' capelli . Manca il braccio sinistro : il destro conservato mirabilmente regge una maschera, sulla cui realtà fu chi mosse dubbio, dacchè non appariscono vuote e perforate lo occhiaje; nel che però è da osservarsi che parecchi sono gli esempi di maschere sceniche cogli occhi: d'altronde nella bocca aperta mancano i denti e la lingua. La spezzatura dal ginocchio destro alla gamba sinistra, e la tinta grigiastra della parte destra danno a conoscere che fu già esposta ad incendio, come la celebre di casa Algarotti, poi Corniani, ch' ora adorna il museo imperiale di Pietroburgo. Il ristauratore, ricongiunte le due parti con ispranghe di ferro, senza impiastricciatura di gesso, tento di levare le tracce delle spezzature leggere nel panneggiamento, col ridurre rozzamente le superficie: in fatti manca nelle parti rientranti delle pieghe quella profondità ch'è nella statua di riscontro. Dicasi lo stesso dei coturni, cho ritoccati non presentano nell'alta suola le divisioni di piani risultanti dalla riunione di quattro grosse suole, che sotto nome di calzatura tirena, fino dai tempi arcaici, erano di grand' uso fra' greci (1). Simile mancanza riscontrasi pure nella Musa del museo mantovano (2), non così in quella di villa Borghese (3) e nella Melpomeno colossale del Louvre (4). La marciana fu pubblicata da

<sup>(1)</sup> Sperling, De crapidate seturum, in: Gronov. Thanauv. grusearum antiquit., ton. IX. — N. Deutsch. Mercur., 1799, NI, 232. — Boettieger, Sur les souliers à échasses des anciennas Grazques, versione inserties in Bertuch et Krans, Journal du luvez et des modes, vol. XV, 1800, febbrios. p. 83 e segr., come pure in Millin, Mogastin encyclopedique, ann. VII, 1894, (nom. 1, p. 289-2410.

<sup>(2)</sup> Labus, Musco di Mantova, tom. II, tav. 42.
(3) Visconti, Monumenti, borghasiani, tav. 22.

<sup>(4)</sup> Clarac, Muste de seufpriore, 1av. 315. Non è tour di proposito citre quanto Devos sphendidamenes riferirone alla classe di bella exit dell'istituto nazionale di Francia: « C'est le premier morcean colossal, qui sit décort non sumées; le gravité de son crarective, la simplicité, en supplicité on son previou propositione de signe, le fini de toutes ses parties feront connoitre à nos icenses artistes que la longonce rono interrompure des lignes, la simplicité, le naturel et que la longonce rono interrompure des lignes, la simplicité, le naturel et

<sup>«</sup> la stabilité des poses, les plis longa et fonillés, forment ces grand en-

Clarac (1), che la tolso da un disegno procuratono, senza indicazione di luogo, dal celebre Millin, caratterizzandola però inesattamente come una Talia in bronzo, con testa, mani e piedi in marmo, e interpretando a terza circonvoluzione dell'oriostadio (palla presso a' Romani) la spezzatura dal marmo (2).

Non è qui da ommettersi ció che con intelligenza maestra dell'arte antica ne scrisse Guédenoff nella dotta dissertazione: Groupe de muses antiques (3), in cui fu pure pubblicata (4): 
« Sans avoir, comme les premières sculptures de l'époque ar« chalque, les coins des yeux et de la bouche tirés en haut, «
cette statue se distingue au ries délificéments fortement accur-

« sés des traits du visage : sa physionomio a une expression « sombre et rigide qui rappelle involontairement la Μοῦσα ζυγερὰ

d' Eschyle; le nez est assez saillant et se rapproche de celui
 de la Vesta Giustiniani. Les draperies, quoique dessinées avec

« largeur, sont dures; mais elles n'ont rien de plis profondé-« ment raides et fouillés de la Vesta, comme le veut O. Müller,

« Le masque dionysiaque qu'elle tient à la main, a la chevelure « répandue, contrairemente à la grande quantité de masques

« tragiques des temps posterieurs, qui affectent la coiffure sym-

<sup>«</sup> sembles que l'espace ne peut dérore, produisent ces grands effits qui en » bravent l'éloignement et le vide limenne d'an nici avert, que tout « ces qualités sont ce qui constitue le caractère moumental, caractère que « l'en cherche cevain dans la contision des montements et dans les » pressions exagérées. Magazin encyclopedique par Millio, IX sno. tom. IV. » p. 83.

<sup>(1)</sup> Musés de sculpture, tav. 510.

<sup>(2)</sup> La state apportient an style archinger, at parist reproduire le genre de cea Appalenase cités a louverla per Poussias, et dout la tiés, els a maios, les pride étaient les seules parière en marbre. Nous crayens el reconnuller, non seulement aux grosses torandes de chèveux qui dres eccedent sur sa politine, mais accure ples peut-let le disposition des pieds, placés sur des noches, et encadrés par ses draperies, socies compris, » 11, in p. 105.

<sup>(3)</sup> Annali dell'istituto archeologico, tom. XXIV, p. 81.

<sup>(4)</sup> Ivi, tavola d'agg. A.

« métrique et raide de l'époque archaïque: on n'y voit pas en-« core l'éyars scenique. » La statua presenta uno splendido tipo d'arcaismo nel masso cadente diritto e nella calzatura sproporzionatamente rialzata, come fu adottata più tardi nel Poseidon del fregio orientale del Parlenone e nel colosso di Fidia.

Questo sorprendente lavoro restó fino al 1793 addossato all'angolo esterno meridionale sul rivo della casa detta della Prietà, già palazzo Cappello. Canova, rapresentata al governo della repubblica (1) l'indecorosa esposizione d'un tanto monumento alle crisi atmosferiche, ottenne fosse trasportato nel pubblico

(1) « La statua di marmo peotelico e di grandezza elrca a sei piedi, « esisteute in uoo degli angoli estriori del pio longo della Pietà aopra il « rio, è a mio eredere molto pregevole per la ana antiebità e per la alu- « golarità della sua attitudine.

« lo la repoto anteriore ai tempi di Fidia, e lo dimostrano la regoalarità della mossa, i piedi paralleli, la teata perfettamente diritta, i eaa pelli equalmente cadenti sulle mammelle, e quel poco di erudezza pea pria di quel tempo, cel quale non era per aoche nella Grecia arrivata al a scultora alla perfezione del secolo di Alessandro Magoo.

« Ella rappresenta Melpomene musa della tragedia; porta con la destra mano la maschera tragica, mance del braccio sioistro che dorca « essere clevato; noo fu ristata, ne ha nulla di moderno, giacchè aneora « conserva le spezzature sotto le ginocchia, e nella testa, che senza alcun « danno è soltanto poggista aud basto.

« É pregrete avora per la sua singularità, non conoscendo in elena « musa de li sattua, ne in sarcolaço, e di basseritero che sibia sana « logia o imitazione con questa. Due sole atatae forte d'altre muse arreba che qualte assangilanza enll'attividude, e queste esistono, uno cella pubblica libraria e l'altra sel cortile di essa Corulani, era prima Alsagratti; ma sono queste frammentate, al conservano indició che porciassero la manchera.

« In vista pertianto delle indicate singularità, lo la simo di valore mutto maggiore dila siima che intesie segne vatata fiata reconstruente; e mente « merita d'essere trasportata al coperto per toglierla a que' maggiori danol « che l'iotempeti delle sagiosia serberbo per arrecate, arat degos era tamente di stare e serviri di oranameno a qualmagoa galleria dore pianorese riportata della principale della pietà, tratto dalla fitta Parti della congregazione dell'ospitale della Pietà, tratto dalla fitta Parti della congregazione dell'Ospitale stesso.

museo (1). Jacope Morelli ne scrivea în lettera 10 febbrajo 1795: a Jacopo Nani a Padova: c Ora è venuta în libreria a trovarsi c luogo per forza una statua gigantesca, ch' è la musa Melpoc mene, la quale slette per tanii anni a cielo scoperio sul canc tone d'un palazzo alla Pietà. Ha trovata nell' atrio medesimo c altra musa dell'sistessa grandezza e dello stesso stile, che moc stra di essero sua legittima sorella » (2).

Questa e la statua descritta al num. 51 si legano così strettamente fra loro per unità di lavoro, per fatto di rappresentanza è destinazione, per acconciatura di lesta, per forma di vesti, per istile, che tutto ciò cho dell'una si afferma, può egualmente applicarsi all'altra. Sono esse lafatti di marmo penetico, a proporzioni simili, benchò il numero 51 soverchi di 28 continuetri il 56. Acconciati nello stile greco antico, delto sublime da Winckelmann (3), i capelli ondeggianti cadono a masser ritenute dall'ampia sulla nuca, partendosì a tre treccie dalle due parti sul petto. L'inmition ritopro la tuniet alara e

(1) Lettera al Cav. Francesco Pesaro, Bibliotacario di a. Marco.

<sup>«</sup> Una singulare combinazione che portò la scoperta di esistera sull'anno dio esterno delle rassa di questo pio longo della Pièri una satua sanul lebissima e tara, ha rondotta la vinernada congregazione colla sua parne 12 Testelmo passalo a prescrivere alla deputationi unostra all'economanto di farta muorere dal lungo dove esistera ed ordinare che fosse
ut radotta nella pubblica liberria, la segue di assequinas gratificatione alla
« artistravole assistenza che di continuo arcorda l'ercellentissimo senato
« a quest'oppida.

<sup>«</sup> Nell'adempiere a così soddisfacente preserizione, ci onoriamo di ac-« compagnarla a τ. e. unitamente ad un'autentica copia del giudizlo del α celebre scultore sig. Antonio Cauova, per quelle deliberazioni, che alla α e. τ. sembreranno opportune.

<sup>«</sup> Dalla deputazione all'economato del pio capitale della Pietà li . . . ottobre 1796.

<sup>«</sup> Marco Corner, deputato all'economia; — Girolamo Savorguan gov. « deputato all'economia. »

<sup>(2)</sup> Morelli, Oparette, tom. III, p. 137.

<sup>(3)</sup> Storia dell'arta, II, 711.

largho maniche chiuse elegantemente agli omeri con bottoni e femminelle. La calzatura tirena, comune a tutte le muse di stile arcaice, è la suola a trampolo, alta tre centimetri e mezzo. La posa diritta, di faccia, tranquilla, annunzia la severità propria delle statue anteriori ai bei tempi dell'arto greca. La rassomiglianza, sotto questo rapporto, alle cariatidi dell' Ereteo fu già notata da Thiersch (1), cui A. Hirt, direttoro del museo di Berlino, aggiungeva la sottile osservazione che non solo le avvicinano nella pesa, ma cziandio nel lavero (2). La parte deretana incompiuta, il parallelismo nella direzione delle braccia, l'estremità del manto avvolto, contro l'uso, sulla spalla sinistra della statua num. 51, mostrano apertamente la loro destinazione a cariatidi, opinato che si trasmuta in certezza ove si raffrontino colle muso simili e contemporanee, non che colle cariatidi agli angoli del sarcofago scoperto a Salonichi nel 1836 (3). È perciò evidente l'errore della loro collocazione, dacchè le braccia rialzate disegnavano, a così dire, l'arcata.

Se alle statue del museo marciano si accoppino la celebre di casa Algarotti, creduta nel ristauro una Sibilla e come tale descritta (4), non che quello del museo di Mantova (5), si avrà parto del gruppo delle nove muse che pel tipo e per l'esecuzione appartengono alla prima epoca dell'arte greca. « Il « n'existo à ma connaissance qu' un seul groupe de muses,

<sup>(1)</sup> Ueber die Epochen der bildenden Kunst. München, 1825, p. 89.

<sup>(2) «</sup> Die beiden Musen in Venedig, Melpomene und Thalia, wie sie auch Thiersch neunt, trugen, nach unsern Bemerkungen darüber, nicht bloss « in der Stellung, sondern auch in der Arbeit den Styf der Caryatiden am « Errechtbeum an sich ». Jarbücher für wissenschaftliche Kritiek zu Berin. Berlin, 1887, p. 216-221.

<sup>(3)</sup> Clarac, Musés de sculpture, tom. X, p. 11, p. 1167, A, B. - Annali dell' Istituto di corrispond, archeol. 10m. XXIV, tay. d'agg. E.

<sup>(4)</sup> Moschini, Guida di Venezia, tom. I, p. 640.

<sup>(5)</sup> Labus, Museo di Manlova, tom. II, tav. 41, 42.

« qui par le type, aussi bien que par l'execution apparlienne « à la premiere époquo de l'art grec» (1). E fu vanto delle Melpomeni marciane e mantovan l'additare la via di rinon-scimento caratteristico delle altre, posciacho nelle epocho posteriori l'arte greca atleggia così variamente le muse per forme, vesti, acconciature, posture, da non ritrarne lo rappresentanzo che pegli emblemi: le diresti anzi ballerine che divinità. In base al fin qui delto dee parere assai strana la leggerezza con cui ne tratta Burckhardt (2) cui dobbiamo la notizia, non so donde tratta, che decoravano il teatro di Pola.

Thiersch crede a torto che decorassero rerosimilmento un teatro nell' Attica (3). A provare che questo siansi trasferite a Venezia da Francesco Morosini al tempo della riconquista della Morea, cioè sulla fine del secolo XVII, egli s'appoggia al fatto che la Melpomeme decorava l'angolo del palazzo Cappello, al-lar avolta Morosini (4). Ma se l'inferenza non è rigorosamento logica, come ognun vede, per la Melpomeme; l'opiniono del Thiersch è contradetta affatto dai dai stiorici dell' altra musa, che già nel 1587 apparteneva al Grimani. Il dotto illustratore, per quanto lo sappia, non attenno la promessa di Illustrare a parte 1 due monumenti (5).

<sup>(1)</sup> Guédéonoff, ivi, p. 74.

<sup>(2) «</sup> Decorative römische Copien nach einen alten griechiscen Tipus . . . « Das ehemalige Motiv der Arme zweiselhaft. » Der Cicerone , p. 461.

<sup>(4) «</sup> Die Hanptssebe hierbey dass die beyden Musen nos Atlika stammen, ist durchaua nicht zweifelhaft . . . . da die erst in der neneaten « Zeit binnu gekommene bis dahln in der Nische eines Casino stand, das « der Familie der Morosini gehört, deren Gebände eben mit Jenen Atti-« schen Siegsbente geschmückt waren. » It:

<sup>(5) «</sup> Ich werde an einem andern Orte von diesen merkwürdigen Bil-« dern Beschreibungen und Abbildungen liefern. » Ivi, p. 362.

#### 57. TESTA MULIEBRE.

Alt. m. c.es

Prov. Grimani, 1684-

Testa di donna con trecce aggruppate sui vertice, naso supplito e labbra spezzate: di marmo diverso e lavorato con assai trascuranza è il busto su cui fu impostata...

### 58. TRAJANO.

Alt. m. 0,44.

Prov. Grimeni, 1866.

Testa colossale con radi e corli capelli slesi sulla fronte. Benchè sieno di moderno ristauro il naso, parte del labbro superiore, il mento, una parte degli occhi, delle sopracciglia, non esito punto a riconoscere Trajano in questo ritratto di eccellente lavoro.

# 59. TESTA VIRILE.

Alt. m. 0,57.

Prov. Grimani, 1884.

"Testa aggiudicata a Paride dal risturatore che "aggiunse del proprio il herretto frigio ed il busto. Tale infatti lo attesta l'apertura voluttuosa della bocca (benchè sia chi vi rileti l'espressione del dotore, anzichè del piacere), onde fu detto da Omero Ilayavaratine; (1). Da alcuni fu creduto Ganimede, non così da Montfaucon (2) e dagli editori Zanetti, che lo pubblicarono (3) coi nome di Paride. Busto simile è nel Campidogio,

<sup>(1)</sup> Ardente osservatore delle vergini .

<sup>(2) «</sup> Paris cum bireto phrygio. » Diar. italic. p. 41.

<sup>(3)</sup> I1, 42.

attribuito, contro l'opinione dei più, a Ganimede dall'illustratore Bighetti (1).

#### 60. CLAUDIO.

Alt. m. 0.61.

Prov. Grimani, 1556.

Testa di Claudio imperatore, innestata a busto rivestito di corazza. Il capo, coperto di un velo che gli scendo sulle spalle, era ornato alla fronte di corona radiata, come rilevasi dai buchi per infiggervi I raggi. Ciò induce a credere che appartenesso a statua in atto di sacrificare. Il maso, il mento e parte del lembo del velo sono rimessi in istucco. Poggia su peduccio di marmo filio

### 61. BUSTO D'IGNOTO.

Alt. m. e.er.

Prov. Grimani, 1886.

Busto di giovanetto paludato, con capigliatura arricciata, pubblicato dagli Zanetti (2): moderna è la parte sinistra del busto. Posa su peduccio di breccia corallina.

## 62. BUSTO DI FANCIULLO.

Alt. m. 0,54-

Prov. Grimani, 1866.

Busto di fanciullo con paludamento lacintato, affibbiato alla spalla destra. Gli Zanetti (3) in esso riconobbero, però non

<sup>(1)</sup> Descrisione del Campidoglio, tom. 11, tav. 263.

<sup>(2)</sup> I, 6.

<sup>(3)</sup> I, 29.

senza esilanza, Annio Vero o, certamente, uno de figil di Marco Aurelio. Dal raffronto d'alfronde collo poche medaglie di quel Cesare morto settenne, non pessono cogliersi che tratti sfuggevoli d'una fisonomia non ancora formata. Arroge che il inaso e le estremità delle labbra sono di moderno ristauro.

# 63. 67. BASI BACCHICHE, TAV. VII.

Alt. m. c.cc

Prov. Grimani, 1886.

Basi triangolari simili di candelabri, ornate agli angoli da figure alate e da sfingi che pesane le zampe su teste di ariete. Le prime stanno ginocchioni su d'una specie di paniere sorretto dalla testa delle seconde. Barbault, che ripubblicò il monumento (1) colle stesse inesattezze degli Zanetti (2), scrive erratamente: « Deux femmes ailées, qui ont les pieds dans le « panier, dont il n'est pas aisé de rendre raison, » La cornice decorata di tralci di vite, grappoli, crotali, cornucopie, maschere imberbi e barbate con corone di pampini, termina agli angoli con teste di Giove Ammone. Festoncini di fiori allacciati a hucranj, crotall, tirsi, panieretti vuoti o ricolmi di fiori e frutta. abbelliscono i plinti. Sull' un de' lati una Menade rivestita di lunga tunica, colle trecce disciolte, ma raccolte dalla sfendone, colla faccia rivolta al cielo, mena il ballo orgiaco, cui accennano pure il peplidio spiegato e teso, e la pardalide che porta ad armacollo. La stessa ricchezza di panneggiamento, la stessa violenza di moto riscontrasi nelle Baccanti d'un altaro (3) e d'un candelabre (4) del Louvre, non che d'un disco in marmo

Les plus beaux monumente de Rome ancienne. Rome, 1791, 8.\*, psg. 83.

<sup>(2)</sup> H, 34.

<sup>(3)</sup> Clerac, Musée de soulpture, tav. 167.

<sup>(1)</sup> Ivi, tav. 137, 138.

del fu museo Campana di Roma (1), sul quale scrivea egregiamento H. Brunn: « La scossa che spinge il petto, qui è « tanto violente a sublianea che le membra esterne, ben lungi « dal dar regola al movimento, anzi a stento lo possono se-« guire. Le gambe appena valgono a far si che il oropo non « cada caporollo. . . . . la lesta dalla sublianca scossa è « respinta indietro, in modo che la faccia ne resta rivolta tutta « all' insh (2). » Similli danzo riscontransi tuttora fra popolazioni non giunto a grado di civilià matura, come può attestanchi visibi la Corsica, la Sardegna, la Dalmazia, la Croazia, il Moninegro; come formano parte di ecremonio religioso fra i dervis maomettani.

Sulle altre facco due jerodule salianti, con tunica loggera e saccinta, danzano a mosso graziose, accompagnandole col gesto: l'una di esse è coronata di rose: ambedue d'un intesto stecchio che i cugini Zanotti, seguiti da Barbault (3), chiamano foglio di asfodello, corna Ficoroni (4), corona tireatica Visconti (5), foglio di palma Winckelmann (6), il quale nelle jerodule rico.

<sup>(1)</sup> Monumenti dell'istituto di corrispondenza archeolog. 1851, voi. V. Lev. 29.

<sup>(2)</sup> Ivi, pag. 125.

<sup>(3) «</sup> Feuilles longues, etroites, et charanes que queiques uns croyent « être la apodille, sorte d' berbe, dit Theocrite, fort estimée dans les repas des Baccanales. » Ivi.

<sup>(4) «</sup> Animadversions dignum est quod ex crinibus huins malieris pro-« siliant octo cornua, quae illam propemodum coronant. Numquam quid « similis adhue vidi in tot antiquitatis monumentls. » De larvis scenicis, tav. 67.

<sup>(5)</sup> Museo pio-clement., tom. Ill., pag. 49, 74.

<sup>(6)</sup> a Trovandeal prob In on late d inan bellissima hase triangulare e esiaseuta nella biblioteca di s. Marco a Venezia scopila una Baccane, e el un ciaserbeduno de' due altri tati una figura similissima a quella di cui e i tratta (in na monamento di casa Albani), può arguliris che lo scaltore e di questo monamento si sia statunota al namore delle Propresso Genere, il quala non ac nomina che due. — Questo corone sono composte di figula, e el simino lo foglie di piana, genere di corone.

nosce le ore. Che tali corone rappresentassero l'orditura delle misticho ciste fu già sentenza di Giuseppe Muti Pappazurri nell' Illustrazione d'un' antica terracotta trovata in Palestrina nel 1793 (1). Però le osservazioni posteriori han posto la saldo esser quella corona una σαλια di giunchi palustri, quale si riscontra nelle jerodule danzanti delle monete di Abdera della Tracia (2). Müller riscontrò la stessa corona sulla testa di Diana Limnatis o Caryatica in una monetina d'oro di Cirone (3): De la Saussaye nella Diana d'alcune monete di Marsiglia (4): Cavedoni ne'denari di C. Ossida Geta (5). Della stessa corona son cinte le Baccauti del Louvre (6) dette da Clarac Danzatrici spartiati alle feste di Diana. Talora que giunchi terminano in un globettino o pallottolina (7).

Oueste basi, da alcuni credute are (8), se non originali. Indubbiamente copie antiche (9), contro l'opinione di Burckbardt (10), offrono, sotto forme attraenti di ricca composizione, la rappresentanza de' misteri bacchici. Perciò dietro assennato consiglio del cav. Cicognara, furono modellate e scolpite (11).

<sup>«</sup> proprio delle muse . . . . . . le foglie di quelle corone . . . . . . a erano disposte a guisa di raggi. » Monum. fned., pag. 59.

<sup>(1)</sup> Roma, 1791, 4.º p. VI-VIII.

<sup>(2)</sup> Ackermann, Num. Chronicle, tom. Ill, p. 205.

<sup>(3)</sup> Numismatique de l'ancienne Afrique. Copenhegen, 1860, p. 52, n. 220, p. 70.

<sup>(4)</sup> Numism. de la Gaule Narb., p. 19, p. 116. (5) Ragguaglio de' ripostigli, p. 258.

<sup>(6)</sup> Musée de sculpture, tav. 168.

<sup>(7)</sup> Museo borbonico, tom. XI, tev. 6, 33, 50; XIV, 44.

<sup>(8)</sup> V. num. 68, 70.

<sup>(9)</sup> Una base simile, al num. 138 delle sale di scultura antica del Lonvre è assai malconcia, sendovisi supplita quasi per intero la parte ornamentale della base e del capitello. (10) « Zwey Dreifussbasen mit Hierodulen scheinen verdachtig, »

Der Cicerone, p. 314. Il prof. Overbeck di Lipsis me ne scriveva in lettera; a Burckerdts Zweifel an der Echtheit betheile ich nicht ».

<sup>(11)</sup> Omaggio delle provincia veneta. Venezia, 1818, f.º

con parecchie modificazioni (1), per mandarsi in dono dalle provincie venete nel 1818 agli augusti sposi Francesco I imperatore d'Austria e Carollna di Baviera (2).

### 64. TIBERIO.

Ait. m. 0,44.

Prov. Grimani, 1888

Busto di Tiberio in età virile, con paludamento laciniato, appeso con borchia alla spalla destra. La testa è di marmo diverso dal busto: prodotto di moderni ristauri sono il naso, il labbro superiore, le orecchie, parle della nuea. Il busto posa su peduccio di marmo greco venato.

### 65. CARACALLA.

Aft. m. 0,41.

Prov. Grimeni, 1186.

Testa di Caracalla, innestata a busto paludato, di marmo diverso. La sola parte anteriore della faccia, con naso ristaurato, è antica. Posa su peduccio di portovenere.

(1) « Le triplici fronti dagli scultori mutate diedero luogo al vario lo-« ro iogegno per figurare la dolce rilievo sopra l'uoa le Baccanti daoza-

e tricl, e sopra l'altra pli sigli Facoi saltasoil, a tri. e Lo stesso pod dirai e delle des arc des eschezes tots de un lipo uniforme des mamiras delle abbliotecs di a. Marce, nulledimena venorro vasiamente sappitie selle tre c'ottol di dio se sociolori sig. Borza e sig. Ferrat, avenoto il primo rappre-a sociato tre Baccacii ed il secondo tre Fanoi, diversamente de gossito medio respectato della proportiona della considera considera della considera della considera della considera della considera considera considera della considera dell

<sup>(2)</sup> Omaggio e Gazzetta vensta. Fracesso, 1818, 27 egosto.

### 66. M. ANTONIO.

Alt. m. 0,55.

Prov. Grimani, 1585-

Testa di M. Antonio, infitta in busto paludato, d'altro marmo, pubblicata da' cugini Zanetti (1). Questo prezioso monumento da porsi a paro coll'inestimabile della galleria di Firenze (2), e conservatissimo del museo Chiaramonti al Vaticano, rinvenuto presso Tor-Sapienza, porta improntati nella fisonomia quei caratteri che riscontransi nello medaglie e nello sculto fiorentino, dichiarato d'autenticità incontrovertibile: capelli ribassati sulla fronte, pinguedine, collo lato e robusto, naso aquilino, mento allungato o voito all'insù: benchè parte di questo sia aggiunta modernamente. l'antica che resta non lascia dubbio sulla forma. Giovanni Andres, vedutolo nel 1788, ne scrive: « Otro (busto) de M. Antonio todavia zoven, quo « lo presenta en su bellezza natural, come lo pintan algunos « escritores antiguos, no desfigurado con la edad, como nos « lo muestron las medallas y otros monumentos de aquel fa-« moso amante de Cleopatra (3). »

# 68. 70. BASI ARETIADI. Tav. VIII.

Alt. | m. 5,70. m. 6,73.

Prov. Grimmi, 1886.

Basi triangolari simili, dedicato a Marte, dacchè le faccio sono ornate da tre genietti aretiadi, che portano sulle spallo

<sup>(1)</sup> I, 4.

<sup>(2)</sup> Viscouti, Iconografia romana, tom. I, tav. 7.

<sup>(3)</sup> Cartas familiares. Madrid, 1790, tom. III, p. 40.

l'elmo, lo scudo, l'enchiridio o parazonio congiunto al gladio. Le cornici ed i plinti a fregi terminano agli angoli in teste di ariete e sfingi.

Di queste basi già pubblicate da' cugini Zanetti (1), se devo credersi a Potit-Radel (2), una almeno fu trasportata a Parigi e collocata nella sala d'Apollo (3). Cho talo attestazione, ripetuta da Clarac (4), poggi sul falso lo mostrano i fatti seguenti: a) nella parigina mancano le teste alle sfingi, non così nella marciana: b) non riscontrasi nel processo verbalo di consegna nel 1797, o di riconsegna nel 1816; c) Jacopo Morelli in lettera latina inedita mandata ad Heyne il 29 maggio 1811, enumera i capi d'opera trasferiti dal museo a Parigi e tace di questo (5).

Le molte copio antiche al paro delle marciano, esistenti in parecchi musei, danno la divisione in due classi: nella prima le sfingi sono capitate, como quelle del museo marciano, del Louvre (6), della galleria reale di Firenze (7), del museo britannico: sono acefale nella seconda la kircheriana (8), l'edita dal Maffei (9), o quella del museo napoleonico (10). Un genietto della kircheriana regge, forse per errere, un remo o timono in

<sup>(1)</sup> II, 33,

<sup>(2)</sup> Les monuments antiques du musée Napoleon. Peris, 1806, tom. IV. p. 42.

<sup>(3)</sup> a Tiré de Venise, placé dans le salle d'Apollon, num. 331. » (4) Antiques du muste royal, Paris, 1820, p. 143.

<sup>(5)</sup> Nel codice ma. 73. fra' Riservati della Marciana di Venezia.

<sup>(6)</sup> Muste du Louvre, n. 331. - Willemin, Cost. ant. 81. - Millin. Galerie mythologique. Paris, 1811, tav. XL, p. 144-146. - Crenzer, Religions de l'antiquité. Paris, 1811, tev. 97. - Clarec, Musée de sculpture. tav. 130, 187.

<sup>(7)</sup> Zannoni, Gaileria di Firenze, ser. IV, tom. 1, tav. 30.

<sup>(8)</sup> Bonanni, Musgeum kircherian., tev. 1. - Montfeucon, Antio, expllq., tom. II, p. I, tav. 50. (9) Museum veronense , p. 93.

<sup>(10)</sup> Les monuments, ec., tav. 13.

luogo del parazonio. Della mantovana (1) non restano che le facce o gli specchi di mezzo. È a convenire con Burckhardt che si rapportino al periodo dell'arte romana (2).

L'ignorata osistenza di questi singoli monumenti soemò all'erudito Creuzer quolla ricobezza di elementi, su cui si avrebbero appuntellate lo sue religiose induzioni (3): d'altra parte l'inesatta loro coordinazione ingenerò quella confusione che riscontrasi negl'illustratori. Petil-Radel asseri molto probabilmente l'autel de Mars, tiré de l'ensise, per aver veduta la pubblicazione degli Zanetti. Zannoni, seguito da Labus (4), disse pubblicata dal Montfaucon la dell' ara di Firenze (5).

Bonanni (6), Montfaucon (7), Barbault (8), Caylus (9) ed altri dietro loro, lo credettero are dedicate ad Apollo o Nettuno o, peggio, tripodi. Winkelmann scrisse di una base similo esistento fra' monumenti albani (10): probabilmente sarà stata

<sup>(1)</sup> Labos, Museo di Mantova, tom. III, tsv. 43, 44.

<sup>(2)</sup> Zwei Dreifussbazen mit dem bekannten römischen Motto waffenschleppender Genien. Der Cicerone, p. 544.

<sup>(3)</sup> Creuzer, ivi, tom. 11, p. 648, 665.

<sup>(4)</sup> Ivi, tom. Il1, p. 249.

 <sup>(5)</sup> Ivi, p. 79. Se ne conservs un geaco nella gipanteca di Berlino.
 (6) « Tripodem in tabula acuea I. expressimus, . . . . . In summi-

<sup>(8)</sup> α Celle ci est un suteal triaugulsire qui a embarrassé les pius scaα vans sutiquaires à cause de sa forme. » Les plus beaux monuments de Rome ancienne. Rome, 1761, p. 85.

<sup>(9) «</sup> Cette forme asser rare pour un auteul. » Recueil d'antiquité . Paris, 1767, tom. VII. p. 186.

<sup>(10)</sup> Monumenti inediti, p. 57.

di un condelabro. Visconli tradusse a certezza il dubbio di Winkelmann, colla pubblicazione dei due candelabri interi trovati nella villa adriana (1), collocati ora nel museo pio-clementino. Aggiungasi che in tali basi quasi sempre appajate, come lo sono i candelabri (2), v' ha un foro per innestarvi la parte susprioro, onde reca maggiore soprpesa l'erroneo disegno degli Zanedtl, che vi abbozzarono superiormente un rialto, serivondono: c Questa forma di tre augoli che sempre ebbe del misterioso, o c il non saper dir meglio quel che questo marmo possa rappree sonlaro, ci traggono dalla parte del volgo e c'inducono a chiaca marlo un ara. » Non può per altro negarai che in origino simili basi fossero le λαμετέρει o are poste nelle sale per accatastarvi la legna bituminoso che dessero contemporaneamente calore, luce ed odoro (3).

### 69. FRAMMENTO DI DONNA, TAV. IX.

Alt. m. 0,91.

Prov. Zolian, 1796.

Donna sedula vestita di doppia tunica. Frammeolo in marmo pentelico conservato dalla metà delle coscie a piedi. I leggieri guasti cui soggiacque questo stupendo capolavoro dell'arte greca non impediscono che so ne ammiri il carattere grandioso e il trattamento meravigitoso delle pieghe (4).

<sup>(1)</sup> Museo pio-clementino, tom. V. tav. 1-4.

<sup>(3)</sup> Se Giannantonio Moschini avesse atteso a questa sola circostanza, non avrebbe accitto nella Guida per la città di Venezia (Venezia, 1816, tom. I, p. 456) « quell' ara antica, il cui aoggetto ai rede ripeinto da altro a scalpello del secolo XVII, in faccia a questo ».

<sup>(3)</sup> Omero, Odiesea I. v. 306; T. v. 64.

<sup>(4)</sup> Thierach., Reise in Halien, p. 226. Leggaal quanto ne scrive Gerhard nell' Archdologischa Zeitung, anno XVIII, p. 43°: « In der Sammlung der 4 Bibliothek von S. Marco fand aich Herr Newton (conservatore del muaes « archeologico britannico) hauptakchiich durch ein statuarisches Fragment

### 71. STATUA MULIEBRÉ.

Alt. m. 1,87.

Prov. Grimeni, 1866

Satus di donna vestita di tunica e pala, con acconciatura di lesta a trecce rialzale in giro, e due patere nelle mani tese. Il tronoc consta di tre pezzi : Il superiore colle braccia è di lavoro moderno; il medio, henchè originale e appartenente alla statua, perdette il carattere del ben inteso panneggiamento, dacchè il ristauratore altenuollo per riparare alle fratture; l'inferioro più conservato dà ragione della maestria del lavoro nello bello pieghe della vesto, condotte a lince parallele. Sono di lavoro moderno la testa e il più destro.

# 72. TESTA VIRILE, TAV. X.

All. m. 0,45.

Prov. Grimani, 1866.

Testa d'uom giovane, impostata su buslo di marmo diverso, vestilo di pallio annodato alla spalla destra. Mirabilo n'è la conservazione, in onta al moderno ristauro del naso. Dalla fisonomia e dai capelli ondeggianti a ciocche sulle spalle rilevasi che si volle rappresentare un barbaro.

<sup>«</sup> schönsten Styls, nämlich das Untertheil einer sitzenden Franengestalt mit « reicher und tief geführter Gewandung überrascht. Die Herkunft dieses

a vortrefflichen Fragments betreffend, das durch Abgüsse verbreitet zu were den verdient, vernam Herr Newton, dass es erst gegen Ende des vorigen

den verdient, vernam Herr Newton, dass es erst gegen Ende des vorigen
 Iahrhunderts durch einen Gesandten der Republik ans Constantinopel nach

<sup>«</sup> Yencdig gelangt sei ».

vencuig geiange sei s.

### 73. VENERE.

Alt. m. 1,74.

Prov. Grimoni, 1544-

Statua di Venero colle trecce raccolte alla nuca e ondeggianti, bipartite sul dorso. Antica è la testa apposta, impiastricciata di gesso ai capelli, all'occbio destro, all'anice del naso, al labbro superiore, alle fratture del collo. In questa copia modificata della Venere medicea (1) le braccia, in parte antiche, mantengono lo stesso atteggiamento pudico, destra alla mammella e sinistra al pube (2). Sono antiche le coscio e le gambe sino ai mailcoll . L'Amore sul delfino , interamente supplito a gesso, non appartiene originariamente alla statua, benchè, secondo l'osservazione di Thiersch (3), le traeco de' piedi antichi rimasti sul delfino accennino ad anteriore esistenza. L'acconciatura di questa Venere, a differenza della medicea, vuole che lo si dia a più diritto il nome d'Anadiomene, o sortita dalle acque. Furono alcuni cui parve che lo sviluppo delle forme improntasse questo lavoro del carattere di bellezza : io , benchè a malincuore, condivido l'opinione di Burckardt (4), che lo disse

<sup>(§)</sup> Nell'originale le trecce sono raccolte la tatura alla nuca, le orechic forate, l'omero sinistre porta in treccia d'un'erritali, l'infoasantra al mento è più marcata, due sono gli Amorini sul delitor: le notate differera re testificano quastro gli statoj di confronto fra le copie e gli originali fosero addictro or termi andial, presso i ristatargatori anche di buon nome. V. Zamonol, Gallerira del Firanza, ser. IV, Lav. 87, 88.

<sup>«</sup> Protegitor laeva semireducta manu. »

Ovid. Art. amat. II. 613.

<sup>(3) «</sup> Der Amor auf dem Delphin ist fast ganz aus Gyps ergänzt, doch « eigen die Reate der alten Füsse auf dem Delphin, dasa der Gott auf « deuselben gewesen ist. » Reise in Italian, p. 233.

<sup>(5) «</sup> Diejenige im Dogenpalast in Vonedig, der Capitolinischen nahe « verwandt, von mittlerer römischer Arbeit. » Der Cicerone, p. 450.

di mezzano valore artistico. La statua fu pubblicata dai cugini Zanetti (1) e da Clarac (2) che ne giudica sul disegno 'e sull' illustrazione degli ora nominati (3).

### 74. BUSTO DI FANCIULLO.

Ait. m. 1,66.

Prov. Zalien, 1782-

Bustino nudo di fanciulio, cui fu riattaccata la testa: il ristauratore suppli il naso, il mento, le orecchie e parte della testa.

#### 75. BUSTO MULIEBRE.

Ait. m. 4,24.

Prov. Zalise, 1198-

Bustino nudo di donna, con ciocche di capelli al collo; il naso . è rimesso, lo sfendone fu incastonato posteriormente.

### 76. GETA.

Alt. m. 0,54.

Prov. Grimani, 1888-

Testa di Geta, falsamente attribuita dai cugini Zanetti a Vibio Volusiano (4). Il busto coperto di corazza embriciata, ornata della testa di Medusa, paludato, è moderno. Sono pezzi rimessi il naso, parte delle sopraccigitia e dello labbra.

<sup>(</sup>t) II, 19.

<sup>(2)</sup> Musée de sculpture, tav. 620.

<sup>(3) «</sup> Le dessin donne à cette Vénus un corps très-svelt et une tête α très-jeune. » E dell'amore: α Il tourne le dos à sa mère; on le dit bien α travaillé. » Ivi, tom. IV, p. 108.

<sup>(4)</sup> I, 40.

### 77. STATUA MULIEBRE.

Alt. m. 0,10.

Prov. Grimeni, 1986.

Statua mulichre, grande poco oltre al naturale, vestita di tunica talare, con maniche chiuse a cinque boltoni e femminelle sino al cominciamento dell'avambraccio, e velo sovrapposto alla tunica. Giundo moderne sono la testa, l'avambraccio sinistro, il piede nella parte dal metatarso alle estremità delle dita; manca il braccio destro, il naso e le labbra furono supplite a stucco.

Nobile è l'atteggiamento dolla persona, finito il tratteggio delle pieghe, specialmente dal collo all'umbilico, buona la conservazione (1).

Gil Zanetti (2) la credettero un' Agrippina di Germanico, inferendone dal braccio destro rivolto al cielo, dalla testa e dalla mano sinistra ricolma di fiori. Winkelmann riscontrolla somigliante ad un' Agrippina di Germanico, seduta, della galleria reale di Dresda (3). Pubblicatial Clarac (4), n'aggiunse alcune sottii osservazioni (5) sulla maniera di vestire.

<sup>(1) .</sup> Das Bild ist übrigens von edler Stellung, Anordnung und ver« züglicher Behandlung, doch scheint die Partie um die Mitte des Leibes
« zu weit zurückzutreten . » Tiersch , Reise in Italien , p. 234.

<sup>(2)</sup> I, 9.

<sup>(3)</sup> Pensieri sulla imitazione, § 64.

<sup>(4)</sup> Musts de sculpturs, tav. 930.

<sup>(8) «</sup> Le costome a quelque chose do style éginétique. On voil sur a une tunique labire une sutre luniqué à peu près aussi louque, misi « raccourcie par un plis qui se frouve au milleu du corps, une surtuni- « que qui s'arrête sur hances, coño un long mantenn qui est lout à fait « derrière la figure. » Iri, lour. V, p. 212.

## 78. BUSTO DI FANCIULLO.

Alt. m. 0,34. Pror. Zelien , 1793.

.

Bustino nudo di fanciullo, eseguito in marmo lunonse da scultore non antico, por dar riscontro al num. 74.

# 79. TESTA MULIEBRE.

Alt. m. 0,13.

Prov. Grimani, 1546.

Testa di donna con capelli parle raccolti in tuture alla nuca, parle cadenti in ciocche sulle spallo. Il busto di marmo differente, rivestito di tunica, posa su peduccio di rosso antico.

# 80. APOLLO LICIO. TAV. XI.

Alt. m. 2,20-

Prov. Grimeni, 1886.

Statua semicolossale d'Apollo liclo o liceo, detto ancho l'Apollino. La lunga capigitatura è raccolta a due trecce sulla fronte a modo d'Amore, e in coda alla nuca. Tale acconciatura di testa indusso negli Zanetti (1) il sospettto cho rappresentasse Adone, sospetto condiviso da Clarac (2) che pubblicolla (3): ma la postiziono del braccio destro sul capo, dondo fu detto puro Apollo in ripaso (dopo il canto) toglie ogni dubbio: benchè in

<sup>(1)</sup> II, 22.

<sup>(2)</sup>α Il est assez difficile de decider si nostre statue est un Apollon

ou un Adonis . Le bras gauche qui manque aurait pu aider à resoudre

a la difficulté. » Musés de sculpture, tom. III, p. 231.

<sup>(3)</sup> Ivi, tav. 493.

fatti il braccio sia di nuovo ristauro, la mano è tratta dallo stesso marmo che la testa aggiunta al corpo, ma originale. Manca il braccio sinistro e prorengono da recente ristauro il naso, la bocca, la parte inferiore della coscia destra sino al ginocchio, ambeduo i piedi, metà della gamba sinistra, il tronco d'albero col turcasso.

Le parti originali sono di forme armoniche e di uno stile grandioso, benchè le dimensioni colossali di questa statua ci annuazino il periodo romano avanzato, forse l'adrianco (1). È do osservarsi che il ristauratore male interpretò le mancanze, dacchè a giustificare l'incurvatura della gamba sinistra avreibbe dovuto alzare il tronco ad appoggio del braccio sinistro, non che effigiare sul detto tronco il serpe avvolto o la lucertola.

Quantunque il carattere possa pure farlo credere un Bacco giovane, nulladimeno l'osistenza di simili statue nello stesso alteggiamento, rappresentanti incontrastabilmente Apollo (2), e la posizione d'uomo pensante e piacevolmente affetto determinano a ritenerlo un Apollo.

### 81. M. LEPIDO.

Alt. m. 0,59

Prov. Grimeni, 1886.

Busto ignudo con testa apposta d'uomo in età virile, creduto M. Lepido dai cugini Zanetti (3). Il più diligente raffronto colle modaglie dà a solo carattere di somiglianza i capelli corti rabassati sulla fronte. Mirabile n'è la conservazione, in onta all'apice del naso restituito.

<sup>(1)</sup> Burckardt, Der Cicerone, p. 444.

<sup>(2)</sup> Zannoni, Reale gallería di Fírenze, ser. IV, tav. 184-155. — Annali dell'istitulo di corrispond. archeolog. 1850, tav. d'agg. B. — Sale di seultura al Louvre, n. 197.

<sup>(3) 1, 3.</sup> 

### 82. BACCO, Tay, XII.

Alt. m. 1,43

Prov. Grimeni, 1806.

Bacco nudo, coronato d'edera e corimbi, con gambe incrocioliate, presso ad un tronco, cui sta appesa la nebride. Tiene
la sinistra sull'anca, colla destra rialzata un grappolo d'uva.
D'intatto non resta che il torso dal collo all'estremità. Provengono da moderno ristauro le braccia, le dila del piede destro, il
piede sinistro dal mallecolo in giù. Apposte posteriormeste pur
sono originali la testa, le coscie, le gambe. Del resto la statua di
sufficiente lavoro, fu meschinamento supplita a stucco in molte
parti. Quantunque il ristauratore intendesse la posizione del braccio sinistro, che dee pogglare sul tronco rialzato, pei motivi già
addotti al num. 80. In nota all'asserzione del Winkelmann (1),
la postura è propria dell'essere divino (2), locchè eziandio si
conferma cogli esempj del Mercurio dell' Ercolano in bronzo (3)
e di Firenze (4).

Pubblicarono la statua gli Zanetti (5) e Clarac (6), il quale ritiene faccia riscontro al Sileno riferito al numero 46 (7).

a Non ai troverà mai una divinità di forma umana e d'età posata,
 che tenga le gambe una su l'altra incrocicchiste. » Storia dell'arta,
 tom. 1, pag. 333.

<sup>(2)</sup> Millin, Magasin encycloped. sun. VI, tom. V.
(3) Ercolano e Pompei. Venezia, 1813, tom. VI, p. 52.

<sup>(4)</sup> Zannoni, Galleria di Firenze, serie IV, tav. 130.

<sup>(5)</sup> II, 28. (6) Musée de sculpture, tav. 679.

<sup>(7)</sup>  $\alpha$  Il nous parait que cette figure faisait pendant au Sitène du mè-  $\alpha$  me musée. La hauteur des deux statues est exactement la même (tocché a è faiso et leur attitude se confond dans toutes las parties,

<sup>«</sup> Les deux statues sont l'ouvrage d'un seulpteur grec d'un grand « mèrite. » Ivi, tom. p. 198-193.

### 83. GIOVE.

Ale. m. 0,31-

Prov. Grimani, 1666.

Busto d'uomo in età virile, barbato, con corna, orecchio arietino o caruncule. L'orgini Zanetti carallerizzatolo come Giove Ammone (1), si diffusero con molle parolo sul suo culto. Il Giove qui rappresentato non è, come rilevasi dalle orecchie, il più conosciuto, cui s'adattano le corna ammonitiche, ma il libi-co, la cui maschera va quasi sempre jugata con quella di Bacco (2).

Al busto nudo, ridotto da una statulna timo all'umbilico, forse appartenne la testa unitavi.

# 84. MELEAGRO.

Alt. m. e.es.

Prov. Grimani, 1866.

Busto seminudo d'uom giovane con parte di veste arrovesciala sulla spalla sinistra. La testa a oapelli arricciati, naso e mento di moderno ristauro, vi fu riattaccata. Canova vi riconobbe un Meleagro.

Il busto, ridotto evidentemente da statua, posa su peduccio di breccia corallina.

<sup>(1)</sup> II, 4.

<sup>(3)</sup> a Lo orecchie d'Ammen, coal nel nostre marmo come est ciste en cadelière o este mancher, sono acors d'arrice, questa é forse in caschieriste o este mancher, sono acors d'arrice, questa é forse in caracteristics per dissinguers tait diomissic Ammend de Giere ateno con el Ammeno confesso, il quele no apprise con satisti orecchi el nicilie en mences circualiste, pè su quelle degli Aduit de lo vectrarano, pè in quelce de Cassandere, o le quefit satis elessandrice de più desso starbul es di Cassandere, o le quefit cate elessandrice de più desso starbul es qui attribut initi di Soie e di Berapide. » Visconții, Masso pio-clementum, tom. V. sat.

### 85. BACCO E FAUNO. TAY. XIII.

Alt. della statua moggiore, m. 1,52. Prov. Grimani, 1586

Gruppo di Bacco e d'un Fauno. Bacco nudo cinto del credemno, coronato d'edera e corimbi, posa il braccio destro sul capo e il sinistro al collo d'un Fauno. È questi coperto della pardalide raggruppata al petto, tiene il pedo pastorate colla sinistra ed è in atto di muovere il passo (1). Visconti vi riconobbe un Sattro, altri uno indistintamento de' seguaci di Bacco: ciù lo disse Ampelo, non avvertì la mancanza assoluta dei caratteri tipici di lui, espressi nel ceppo di vito, nel grappolo d'uva o ne' pampini. Convenendo coi più è a diris un Fauno.

Quanto a Bacco, è originale la testa riattaceata, sono di meschino ristauro il naso, gran parte dei derso, il braccio destro bolla mano, la mano sinistra col terzo inferiore dell'avambraccio; rispondono alla bellezza del resto le gambe di Bacco non mai separato dal tronco, credute aggiunto o asserti diefitose (2) da Winkelmann che male ne inferì dal mediocre disegno degli Zanctti (3). Benchè aggiunta dappoi è antica la testa del Fauno: moderno è quasi tutto il braccio destro sino alla mano, del pari

<sup>(1) «</sup> Nel disegno del Faqui mirarono gli scollori greci meno alla bele lezza del valta che alle forme aglii, e a rendere aveita la figura, la quale « anol distingueresi in un del piedi che non posa e vedesi piegato dietro « all'altro, per esprimere la loru natura salvatica e non attenta all'eleganca za della composterza. » Winkelmann, Monum. fined. p. 43.

<sup>(2) «</sup> Io mi persuado, partendo da questi principii, che una moderna « aggionta o restauramento siano le gambe difettuse della bella statos di « Bacco appoggiato ad un Satiretto nella biblioteca di ». Marcu a Venezia, « quantonque in non l'abbia, mentre ciò scrivo, vedota ancora. » Storta dell'arta, tuma. 1, p. 309.

<sup>(3)</sup> II, 26.

originale, scolpita sotto l'ascella di Bacco, quasi tutto il sinistro col pedo, e l'intera gamba sinistra.

Le forme grandiose e sviluppate della divinità formano meraviglioso contrasto col semplico e naturale tratteggio del Fauno. Reca perciò stupore che Visconti, descrivendo il gruppo del Vaticano (1), taccia affatto del nostro, ben più simile a quello nella composizione (2) che il fiorentino (3) da lui menzionato. che passa sotto nome di Bacco e Ampelo.

Questo gruppo, già esistente fra antiche macerie in Atene (4), fu pubblicato pure da Clarac (5).

### 86. TESTA MULIEBRE.

Alt. m. 70,01.

Prov. Grimeni, 1886.

Testa di donna con tuture ricadento sulla nuca: la espressione do'lineamenti restò infiacchita dall'azione delle crisi atmosferiche cui fu esposta. Non le appartiene il busto che, coperto da leggera tunica affibbiata alle spalle, posa su peduccio di rosso di Verona

- (1) Museo pio-clem. t. 1, tav. 41.
- (2) « Dionysos mit dem ausschreitenden Ampelos in der Sala rotonda a des Vaticaus; ähulich, aber kleiner und geringer im Dogenpalast zu Vea nedig. » Burckardt, Der Cicerona, p. 471.
  - (3) Zsagoni, Galleria reals di Firenza, Serie IV, tav. 41.
- (4) Il camaldolese Germano de' Vecchi scrive in un codice ma, della biblioteca di s. Antonio di Padova (V. Minciotti, Catalogo, ec., a. 589) averlo veduto la casa Grimani nel 1483: « Due figure ignude d' uno stes-« so gruppo di marmo, que è Bacco la piedi bellissimo, maggior del pa-« tursie assai, l'altra è un Fauno grande dal naturale. Bacco tiene il braccio « destro sopra la testa, e col sinistro, tenendolo sulle apalle del Fauno, « pare che lo abbracci, e il Fagno alza il viso, gussi che parti col Bacco. «'Quests venne portata con grandissima spesa e tratta di Grecia, dalle « ruine d'Atene, » Ciò emendi l'asserto della Guida di Venezia, 1852, p. 62.
  - (5) Muste de sculptura, tav. 694.

# 87. ELIO CESARE.

Alt. m. 4,49.

Prov. Grimeni, 1888.

Busto nudo d'Elio Cesare con barba folta, capelll arricciati, pubblicato da'cugini Zanetti (1). Il naso è affatto moderno. Posa su peduccio di rosso antico.

# 88. FAUSTINA SENIORE.

44 - --

Prov. Grimani, 1887.

Testa di Faustina seniore, benchè il tuture ricada alla nuca. Fu innestata a busto di marmo diverso, coperto di tunica e stola.

### 89. TESTA D'IGNOTO.

Alt. m. 4,34.

Testa d'ignoto con barba e capelli arricciati, naso rimesso. Il busto in marmo greco, coperto di clamide allacciata alla spalla destra, è molto probabilmente moderno.

### 90. MINERVA. TAY, XIV.

Alt. m. 1,70.

Prov. Grimeni, 1882.

Statua di Minerva colossale rivestita di tunica talare e veste superiore con cinto mammillare (\(\tau\text{viritor}\)) e succinto, a diffe-

(1) I. 22.

renza della Minerva descritta al numero 9, ch' è semplicemente succinta: i legacci della zona s'incrociano al petto, sotto alla testa di Mednsa che manca. Alla testa di meravigliosa conservazione attribuisce Thiersch Il carattere di bellezza Ideale e suprema (1), in onta alla sconcia apertura della bocca e alla mancanza di affilatura nel naso. Vi riscontri fronte bassa, larga, quasi interamente piana, occhi ad alti margini, gole ripiene e rilevate, mento sporgente e volgentesi al quadrato, folte chiome spartite in masse alla nuca. Chi vorrebbe condividere l'opinione avventata che questa testa sia lavoro moderno (2)? Thiersch asserisce che la testa originale è quella adattata al torace numero 274 (3). Manca l'avambraccio destro e l'omero originale vi fu poi attaccato, rimettendosi la spalla in gesso. Sono pure in gesso l'elmo infulato, una parte de' capelli e della coda. Appartengono a moderni rislauri l'Inlero braccio sinistro, la parte di veste dal malleolo in giù. La veste è danneggiata in più luoghi, in altri Impiastricciata di gesso. La testa di Medusa sul petto, che servia a borchia o bottone dell'egida dovea essere d'altra materia, forse di metallo nobile, come la quella del nnm. 9: vi si scorgono infatti le tracce dello scalpello per rimettervela. I fori alle orecchie accennano agli orecchini riportati, che talvolta pure sono sculti nel sasso stesso.

Crede Thiersch che nessuna altra statua possa reggere il confronto in bellezza con questo capolavoro che ritiene originale

<sup>(1)</sup> a Der Kopf ist von einer anderen Bildsanle von sehr rein erhala tenen Marmor und hoher idealer Schönheit; ein Origiusl dem das Knive

a mit dem Grossen zugleich noch inwohnt, gleich dem der Pallss von Vele letri und der Pallss Albani, wiewohi von einerer noch grösseren Schön-

letri nnd der Pallas Albani, wiewohi von einerer noch grösseren Schön
 beit. » Thiersch, Raiss in Italian, p. 226.

<sup>(2)</sup> Guida di Venezia, 1832, p. 62.

<sup>(3) «</sup> Zu wünschen wäre dass sie . . . . . mit ihrem eigenen Haupte « vereinigt wurde; denn offenber gehört ihr jenes weiches anf derselben

<sup>«</sup> Stiege als Minervabuste sufgestellt ist. » Ivi, p. 227.

e commendevole specialmente pel disegno e per lo sviluppo del panneggiamento (1).

Ouesta statua fu eseguita per collocarsi nel nicchione massimo d'un tempio (come rilevasi dal marmo non lavorato a tergo) e in site distante dall'occhie delle spettatere, come dà a divedere l'abbozzo di alcune parti, specialmente de piedi. Essa fa nobile riscontro per la grandiosità delle vesti, le proporzioni quasi virili, la grandezza jeratica, alle Minerve veliterna (2) ed Albani (3), Benchè quest' ultima soverchi in altezza la marciana, manca però di purezza di stile nelle pieghe d'altronde ricchissime del tronco superiore, specialmente sulla spalla sinistra, onde Emilio Braun la disse sculta ai tempi dell'impero (4), mentre è anzi da credersi che sia lavoro greco della migliore epoca. È da dolersi che quel dotto illustratore non conoscesse la marciana, egli che potè porre al confronto i gessi delle veliterna ed Albani nell'imperiale accademia di Francia in Roma, e quindi dimenticassela affatto nella recente sua opera sulla mitologia artistica (5).

<sup>(1) «</sup> Dieser Minervenstatue gleicht keine andere bis jezo bekannt gewor-« dene. Sie ist auf ieden Fall ein griechisches Original, und wenn anch « nicht von erstem Rang, doch von vielen Vorrügen, besonders in der Ana lage und Entwickelung der meisterhaften Draperie. » 1vl., p. 226-227.

<sup>(2)</sup> Piazza, Della Minerva veliterna. Velletri, 1797; — Fernow, Deutsche Mercur, 1798. I, 299; — Millin, Monum. ined. II, 189-198; — Fea, Miscell. filol., crit. ed antiq., II, 1836, p. 76-88.

<sup>(3)</sup> Monum. dell'attituto di corrisp. archeol., tom. III, tav. 33. Uas ripettizione di questa Miserra in proporzioni minori, passo dalla villa Albani al miseo del Louvre, ore disegnolla Piroli nel Music Napoleon, vol. I, tav. 11. Altra ripetizione è alla giaptoteca di Monaco. V. Schorn, Catalog der Giyptoticke, n. 92.

<sup>(4)</sup> Annali dell'istituto di corrisp. archeol., 1840, p. 91-92.

<sup>(5)</sup> Vorechule der Kunstmythologie. Gotha, 1851, 4."

# 91 BUSTO D'IGNOTO

Ait. m. 0,31.

Prov. Molin, 1616.

Busto seminudo d'incognito, con naso restituito.

92. TESTA VIRILE.

Alt. m. 4,54.

Pror. Grimagi, 1888-

Testa con capelli arriociati e barba corta, reputata forse di Ercole dal ristauratore che v'uni un busto coperto di pelle di leone, aggruppata sulla spalla destra: oltre al naso rimesso vi si operarono altri cattivi ristauri in gesso.

93. GIULIA DOMNA.

Alt. m. 4,52.

Prov. Grimeni, 1868.

Testa di Giulia Domna, impostata su busto moderno, pubblicata dagli Zanetti (1). Ad eccezione del naso restituito, è d'ottima conservazione.

94. BACCANTE.

Att. m. 6,81.

Prov. Grimeni, 1986.

Testa bendata d'una Baccante, coronata d'edera e corimbi, coi capelli sparsi sulle spalle, con naso restituito, collocata su

(1) 1, 35.

busto non proprio, rivestito di tunica. Il peduccio è in bardiglio.

## 95. DIOSCURO, TAV. XV.

Alt. m. 1.47.

Prov. Grimani, 1546.

Statua d'un Dioscuro stante con clamido chiusa a borchia sulla spalla destra, pileo a guscio d'uovo colla stella : tieno la destra rivolta al cielo, nella sinistra il parazonio poggiato alla spalla. Sono originali la testa, il busto coll'omero sinistro, la coscia destra, il terzo superiore della sinistra, la parte di clamide aderente al corpo, l'estremità del parazonio. I buchi nel sito delle pupille erano probabilmente adorni di preziose incastonature in metallo o pietra nobile. Il moderno ristauratore impiastricciò con istucco alcune parti originali, altre suppli con innesti di marmo. Benchè i contorni delle singole parti siano disegnati un po'duramente, e le crisi atmosferiche abbiano sensibilmente danneggiata la superficie, nullostante il lavoro conserva tuttora l'impronta originale dei tempi migliori dell'arte greca. L'espressione del volto accoppia la bellezza giovanile colta quiete e colla dignità del numo. Il crine discriminato sulla fronte scende a ricche masse sul collo, come nel busto del museo di Mantova (1) e nel vaticano (2): quest' ultimo però manca della stella. Il lavoro a tergo non è che sbozzato, perchè non esposto agli occhi dell' osservatore.

I cugini Zanetti nelle osservazioni aggiunte alla loro pubblicazione (3), pendono incerti se debbano dirlo Castore o Polluce; Castore giudicollo Jäck (4), ma la mancanza di caratteri distin-

<sup>(1)</sup> Labus, Museo di Mantova, tom. III, tav. 14.

<sup>(2)</sup> Visconti, Museo Chiaramonti, tom. III, tav. 13.

<sup>(3)</sup> II, 6. (1) Venedig beschrieben, 1823, p. 188.

tivi ci consiglia a denominarlo con sicurezza un Dioscuro. Molto simili al marciano pubblicato da Clarac (1) sono quelli della collezione Torionia di Roma e del museo britannico (2).

### 96. TESTA VIRILE.

Alt. m. c.es.

Prov. Grimeni, 1888.

Testa d'incognito con capelli corti, barba rada, alcune foglie d'edera sul vertice, naso rimesso. Il busto con veste aggruppata allo sterno è moderno.

### 97. BACCO GIOVANE.

Alt. m. 0,5%.

Prov. Grimani, 1996-

Busio di Bacco giovano bendato, coronato d'edera e corimbi, con capelli sciolti sul collo, corna, nebride che dalla spalta gli scende ad armacollo al lato d'estro. Lo sculto, d'ottima conservazione, è ridotto da una statua, in cui delle braccia ora unaccanti il destro era abbussato fino alla coscia, il sinistro formava angolo retto colla ascolla.

### 98. BACCO INDIANO.

Alt. m. 0,41.

Prov. Molin, 1818.

Erma di Bacco indiano (3) a capelli condotti con minutezza e stento simulato, non che arricciati convenzionalmente a tre nodi

<sup>(1)</sup> Musée de scuipture, tav. 813.

<sup>(2)</sup> Clarac, ivi, tav. 812, 834.

<sup>(3)</sup> Clarac, Musie de sculpture, tav. 675, 683, 684, 696, 1004, 1074.

sulla fronte, barba lunga a forma quadrangelare: sone di gesso la parte deretana della testa e l'erma.

Simili erme a base allungata, che tanto abbondane in Roma, erano distribuite a dati intervalli, e riunite assieme con isbarro, ad uso di cancelli.

### 99. TESTA VIRILE.

Alt. m. 0,42.

Prov. Grimani, 1486.

Testa d'ueme giovane, imberbe, con capelli arricciati, naso rimesse, impostata su bustino di marmo diverso. Il peduccie è d'ammanderlato di Verona.

## 100. ANFORA.

Alt. m. 8,78.

Prov. Grimani, 1866.

Vaso simile a quelle del num. 3. Ridette in pezzi fu male ristaurato: mederna è un' ansa e parte del labbre; le è del pari l'epitema.

#### 101. BUSTO D'IGNOTO.

Alt. m. 8,61.

Prov. Grimani, 1886-

Testa virilo, con barba corta, su busto armato, moderno, di bel greco venato. Manca una parte del naso o delle orecchie. Il ristauratore, ripassande celle scalpelle tutta la lesta, vi tolse il carattere originale. Posa su peduccio di cipollino.

### 102. AMORE CON L'ARCO. TAV. XVI.

Alt. m- 1.50-

Prov. Grimeni, 1868.

Amore nudo, di marmo pario, in atto di tender l'arco; a sinistra su d'un tronco è la pelle di leone. I cugini Zanetti poi che ne scrissero nell'illustrazione (1): Per la pelle del lione, si sa che ad Amore si adatta , chiamarono Sonno un Amore dormiente steso su pelle di leone (2), solo dubitativamente opinando quando non dovesse credersi un Amorino. La testa apposta, d'altro marmo, antica, non corrisponde affatto nell'acconciatura de capelli al soggetto rappresentato. Provengono da moderno ristauro le ali, il braccio destro, la mano sinistra (3), il piede sinistro dal malleolo, il destro col terzo inferiore della gamba, ambedue di cattivo lavoro. Dell' arco antico non resta che l' estremità poggiata al polpaccio della gamba destra. Or tante perti supplite come poteano autorizzare il Burckardt a scrivere: « Der besterhaltene Eros im Dogenpalast zu Venedig » (4)? I cugini Zanetti scrissero ad errore : « Noi crediamo ch'egli mostri di spezzar l'arco », appoggiandosi alla falsa interpretazione del ristauratore, dacchè al loro tempo esisteva la parte d'arco, ora mancante, fra le due mani. lo convengo interamente con quanto se no legge nell'elenco di consegna (5), con Thiersch (6), con Bur-

<sup>(1)</sup> II. 21.

<sup>(2) 11. 39.</sup> 

<sup>(3)</sup> Nou ambedue le mani, come attesta Clarac, iu Musée de sculpinre, tom. 1V, p. 152.

<sup>(4)</sup> Der Cicerone, p. 468.

<sup>(5) «</sup> Nel mezzo dello studio un Cupido nudo con le ale, il quale carica « un arco. » Atti dell'istituto ceneto, serie III, vol. VII, p. 344.

<sup>(6) «</sup> Der bogeuspaunende Amor gehört zu den zahlreichen Copien ec. » Reise in Italien, p. 236.

ckardi (1) e coll'illustratoro del mussoo Worsley (2), rapprosenti Amore che tende l'arco, dacchè è una delle molte copie (3) del ciclebro originale di Prasistele (4) o Lisippo, con picode differenze (5). Arrogo che dall'esame diligento della statua risulta che la mano sinistra, benchè l'avambraccio siasi allungato oltre natura, non può prendere la parte media dell'arco, bonsì la corda per adaltaria alla cocca.

Questo sculto pubblicato puro da Clarac (6) è opera stupenda pel nitido tratteggio, pei contorni delicatamente condetti, pel finimento del lavoro, titoli onde altamente commendavala Canova.

### 103, VASO ANSATO.

Alt. m. 0.41-

Prov. Grimeni, 1886.

Vaso ornamentale di marmo greco diafano, di forma sferoidale, con anse a doppio giro e scanalatura spirale, pubblicato dai cugini Zanetti (7).

- (1) « Neperlich als bogeoprüfender Amor bezeichnet. » Ivi.
- (2) a Represent Cupid in the act of hending his how. » Mus. Wors-leyan., 1, 97.
- (3) In Roma nel moseo Chiaramonti al Vaticano, nella sala rotonda di villa Albani, nella galleria superiore del moseo capitolino, nella galleria Giustiniani; e la Inghilterra nel museo britannico, nel museo di Wilton, nella collezione Worsiegana a Appaldurcombe.
- (4) Frice non avendo potnto sapere da Prasitate quale più apprezzasse fri yaui chirri coll opera di non schiavo di sci sedotto che il fanco gli si era appiecato alla casa. Prasiteta estamb si perduta, orra si distraggessero nell'incendo il "Amore e il Satiro. Con quest'arte Price ottenne in dono il "Amore in marmo petaletto, che regalt a Tenpia sua patria, Adrepo, XIII; Ponaunfa, 1, 30.4.
- (5) « Cat Amour est plus incliné à gauche que la plupart des Amours « de la même attitude. » Clarac, ivi.
  - (6) fri, tav. 631.
  - (7) 11, 13.

### 105, 110, PIEDISTALLI.

Alt. m. 0,10.

Piedistalli a zampa di leone, di lumachella di Verona.

105, 108. PALLE.

Diam. m. s,te. Alt. della base, m. s,st.

Prov. Contarini, 1714.

Palle di portovenere, su base decaedra di marmo japidico.

106, VASO ANSATO.

Ait. m. 0,24-

Pror. Bolio, 1916.

Vaso oblungo di marmo greco diafano, con Iscanalatura spirale ed anse semplici, delle quali non restano che le attaccature.

107. BASE EGIZIO-ROMANA, TAV. XVII.

Alt. 10. 0,00.

Pror. Grimeni, 1001.

Base triangolare di candelabro, retta da plinto, i cui angoli vanno adorni di grifi cornuti, e gli spazi che li immezzano, di vasi frondosi, su cui sono effigiati de Termisi atteneatisi colle mani alle anse. In una delle faccie è Iside gradiente a destra, stolata con pepio a lacimie, annodato sul petto, monile, treccie raccotte, for di loto sul capo, sistro nella destra ed asta pura nella sinistra. Sulla seconda Anubi coperto di pallio che gli scenta nella sinistra. Sulla seconda Anubi coperto di pallio che gli scenta

de, annodato alla spalla sinistra, fino ai piedi, tiene colla destra un lungo ramo di palma. Nella terza Arpocrate ignudo con fior di loto sul capo, tiene l'indice della mano destra alla bocca, colla sinistra il corno d'abbondanza, ricolmo di frutta.

Questa base pubblicata dagli Zanetti (1), una delle produzioni dell'arte romana del secondo secolo, come rilevasi pure dallo stile, mostra ad evidenza come i viaggi d'Adriano in Egitto, e gli sculti antichi di là trasferiti ad abbellir le sue ville, propagassero nell'impero l'amore a simili rappresentazioni.

### 109, VASO ANSATO.

Alt. m. 0,37-

Prov. Grimani, 1846.

Vaso ornamentale quasi simile a quello sotto il num. 103, pubblicato da' cugini Zanetti (2). Ascrivasi a moderno ristauro la parte inferiore, la marmo diverso. Ciascuna delle eleganti due anse è formata da una foglia di loto e dalle volute di due serpenti chiomati .

### 111. P. ELVIO PERTINACE.

Alt. m. e.ee-

Prov. Grimeni, 1666.

Busto di P. Elvio Pertinace, pubblicato dagli Zanetti (3), con barba lunga, capelli corti ravviati alla fronto: il torace d'alabastro fiorito è rivestito di corazza con testa alata di Medusa, e con clamide appesa alla spalla sinistra, con fermaglio.

<sup>(1)</sup> II, 41.

<sup>(2)</sup> II. 43. (3) 1, 33.

### 112. ULISSE, Tay, XVIII.

Ait. m. 9,94.

Prov. Grimeni, 1913

Statua d'uomo nudo, stante, pubblicata dai cugini Zanetti (1), che la dissero, senz'esserne persuasi (2), un Commodo, mentre rappresenta evidentemente un Ulisse. Servono a conferma la barba arricciata, il pileo, la fibula che tiene appesa la clamide su cul è effigiata Minerva sua dea tutelare, il concitamento espresso nella faccia, nella movenza della persona, nella clamide ravvolta all'omero sinistro, nella spada brandita (3). Queste note caratteristiche appalesano che l'eroe facea parte d'un gruppo rappresentante il rapimento del Palladio, cioè il momento in cui Ulisse si scaglia colla spada snudata contro Diomede, che assicuravalo non esser quella l'immagine di Minerva descritta da Eleno. Questo soggetto ripetuto su pietre incise, in più che trenta varie rappresentazioni, trova in parte riscontro nel vaso pubblicato da Emilio Braun (4). Welcker è d'avviso che la movenza della statua accenni a cautela, ed esprima a meraviglia l'andar tentone nel buio in occasione dell'avventura con

<sup>(</sup>i) I, 32.

<sup>(2) «</sup> Difficile è la spiegsgione della statua presente, a cui la volgare « opinione dà il nome di Commodo in ablto di giadiatore . . . . . . . L'ef-

<sup>«</sup> figie poco o quila ai rassomigiia sile notissime medaglie di queil' impe« radore . . . . . Si sa avere quello stolto principe sostenuta la per-

e sous di gladiatore, . . . . con la quale osservazione, . . . . . si

<sup>(3) «</sup> Le pileus nons a naru désigner cisirement Ulysse: et les sutres

s détails se concilient avec cette designation . » Ciarse, Musée de seulpturs, tom. V, p. 72.

<sup>(4)</sup> Monum. dsll'istit. di corrisp. archeol. II, tav. 38-37, — Annali ec. VIII, p. 295-298.

Reso (1). Dall'esame dei gruppi in cui furono ripotuto queste azioni si potrebbe ricomporre lo sculto nello state antico: In-fatti è totalmente arbitraria l'apposizione, fatta nel ristauro, del tronco, su cui è un corsaletto alla romana. Di riparazione moderna sono la mane sinistra, il braccio destro, l'estroutità svo-lazzante della clamide; quasti tutto il parazonio pondente al fianco, l'arto destro dall'anca in giù, la gamba sinistra, un piccolo inneste nel dorso a destra, un più grande nelle concie. Giò che v'ha di singolare è il ritocco moderno della faccia, rilevandosi tuttora quì e quà alcune tracco della raspa e del tra-pane. Giò tutol delerminò forse già scrittori della Guida di Venezia (2), a credere il monumento imitezione dall'antico. Con essi accorda Lecombe nel dar lodo al lavoro (3) pubblicate da Clarac (4).

### 113. MASCHERA COMICA.

Alt. m. 0,61.

Prov. Grimani, 1888.

Maschera comica, con capelli endeggianti in direzione alle spalle, orecchie caprine (S), piecole corna in fronte, berba allungata al mento, calamistrata. Fondono il carattere di maschera l'esagerata apertura della bocca, la mancanza di denti e lingua, la cavità delle occhiaje.

- (1) Alte Denkmähler, II, 182.
- (2) Milano a Venesia, 1852, p. 53.
- (3) « Le morceau de sculpture le plus precieux peut-être de cette colcition; un Ulysse en marbre três pur, très besu. » Fenise. Paris, 1884, pag. 191.
  - (4) Ivi, tav. 831.
- (3) L'eraditistimo Ficoroni chiamb sinine, non so perchè, le orecchie di una mascher che s'avicion alla nostra. e Apissis crisibios statue in e patis et barba calamistrata, atque asininis auribus videtur referre barabar quemdam et fortasse Midam Phrygise regam. » De larois sensicis, sax. 66.

Quest' egrogio lavoro di buona conservazione, cui fu malamente apposto il naso originale, servì già a serraglio o chiave d'arco, como dicono, di porta o di finestra di teatro.

### 115. GENIO SEPOLCRALE, TAY, XIX.

All- m- 6.44-

Prov. Zulian, 1111.

Uomo accoccolato in basalle, con barba inguainata al mento, braccia a croco sulle ginocchia, coperto la testa di calantica. L'atteggiamento di questa statua e di molte altre simili che si ammirano in parecolti musel, indica presso gli Egizj lo stato di ripsoa, nella stessa guisa che presso i Greci la posa del braccia sulla testa, l'appoggio del corpo, le gambe incrociochiato. È da eccordarsi coll'opinione del colebere Viscouti tali statuette rappresentare divinità minori (1). La più parte degli scrittori di anticinità egiziane le riguardareno come genj intelazi de' sepol-cri, argomentandone dal fuogo di rinvenimento: trovansi infatti appatale nello tombe presso le mummie.

### 115. ANTONINO PIO.

Mit. m. 0,61.

Prov. Grimoni, 1646.

Testa di Astonino Pio, isserta in besto moderno di marme greco: il ricco paludamento, che lascia scoperta parte del consaletto, è sostosuto alla spalia destra da borchia in che è sopilio un bastino: questo fu omesso affatto nell'incissone offertane dal cugini Zanetti (3), nè so n'è fatta mencione nel testo illustrativo, steso forse sul disegno. Posa su peduccio di bartiglio.

<sup>(1)</sup> Magasin encyclopédique de Paris, ann. VIII, 1om. V, p. 499.
(2) 1, 24,

## 116. TAZZA:

Ait. m. 0,17-Larg. m. 0, 33-Lung. m. 0,57-

Prov. Conterini, 1714-

Tazza elittica di breccla rossa. Sculto moderno.

### 117. STATUA MULIEBRE.

Alt. m. 0,10.

Pror. Grimeni, 1555

Donna, a capelli sciolli ravviati alla nuca, che tiene colla destra un lembo del velo che la ricopre. Le scende fino al piede il chitos joulco. Manca il braccio sinistro; di ristauro moderno sono il naso, l'avambraccio destro e l'ottava parte inferiore della satua.

# 118. TRAJANO.

Alt. m. 4,44.

Pror. Grimeni, 1905.

Busto di Trajano dechinante alla vecchiezza, colla clamide sulla spalla sinistra e col balteo che dalla spalla destra s'annoda al fianco sinistro. Il busto d'ottima conservazione, non ostante un leggero ristauro alla parte inferiore del petto, già pubblicato dagli Zanetti (1), è simile affatto ad uno de Traiani del Campidoglio (2).

<sup>(1) 1, 18.</sup> 

<sup>(2)</sup> Righetti, Descrizione del Campidoglio, tav. 135.

### 119. STATUA D'IGNOTO.

Alt. m. 0,43

Prov. Grimeni, 1444.

Uomo stanto, iguado, composto di pezzi diversi coll'intendimento di formarne un Bacco giovane. La testa coronata d'odera e corimbi, è cinta di credemno. Le due braccia rialzate, di cui il destro regge una coppa, sono quasi per intero di moderno ristauro, come lo son pure le gambe e il tronco cui s'appoggia la statua.

## 120. BACCO GIOVANE.

Alt. m. 0,54.

Prov. Grimeni, 1546.

Bacco giovano stanto, coperto della nebride che, aggruppata sulla spalla destra, gli ricade sul fianco sinistro. La testa di marmo diverso è coronata d'odera, corimbi, e credemo. La destra regge un prefericolo, la sisistra un tirso. Prodotto di nuove riparazioni sono le braccia, metà della gamba destra, tutta la sinistra e il tronco cui poggia la satua.

### 121. EGIPANE.

Alt. m. e,es.

Prov. Mulin, 1818.

Statuina d'Egipace, in marmo pario, che in aito di suonar la zampogna sta addossalo a grosso tronco, da cui rami pende un panno. La nebride aggruppata allo sterno gil ricado sul dorso. Manca il corno sinistro, sono di moderno ristauro la base e la parte interiore del tronco; le gambe caprine furono condotto in pietra delta tenera.

## 122. BUSTO MULIEBRE.

Prov. Grimani, 1666. Alt. m. 0.07.

Busto di donna stolata, con collo lungo, berretto ricadente a faide sulla fronte.

# 123. TAZZA.

Long. m. 0,01. Long. m. 0,01. Prov. Contariel, 1774-

Tazza di serpentino bigio, di mirabile conservazione.

### 124. STATUA D'IGNOTO.

Prov. Grimeni, 1886. Alt. m. e.es.

Uomo gievane, stante, con paludamento che, annodate alla spalla destra, scende al dorso fino a' pledi. Siccome la statua non serba d'antico che il tronco, così è difficile l'assegnare che cosa intendesse rappresentare il ristauratore, dacchè v'impostò una testa con acconciatura muliebre e v'appose la sinistra tenente due bastoncelli legati assieme. Parle del panneggiamento è spezzato, manca quasi tutto il braccio destro.

### 126. ARA DI GIOVE.

Prov. Grimeni, 1496. Alt. m. 0,40

Base triangolare di candelabro romano, dedicato a Giove o a qualche imperatore. Dalla cimasa staccasi il plinto a frondi, che reggeva il compartimento superiore. Nelle faccie sono effigiale tre are, sull'una delle quali l'aquila sormonta un globo, l'altra è accentrata da una corona di quercia, dal fulmine la lerza.

Copiata in gesso pel museo di Bonn, fu descritta come inedita da Overbeek (1), sotto nome di Zevsara.

# 126. BUSTO MULIEBRE.

Prov. Grimeni, 1884.

Busto di donna giovane, di egregio lavoro. Di marmo diverso è la parte dalla base del collo allo sterno. L'apposizione del velo in marmo nero accenna alla consecrazione d'un'imperatrico.

## 127. EGIPANE.

Alt. m. 0,81-

Alt. m. 0,80-

Prov. Holie, 1816.

Statua d'Egipane nudo poggiato a una roccia, colla nebride avvolta al braccio sinistro e ricadente sul sasso, col pedo nella sinistra. Manca il braccio destro: la testa aggiunta è l'originale.

### 128. BASE MODERNA.

Aic. m. 0,31-

Prov. Molin, 1616.

Piedistallo moderno di pietra japidica, ornato a' due lati: sull'anteriore è un basilisco ad ali spiegale fra le fiamme, sul sinistro due tede fiammanti e un incensiere.

(1) Kunstarchhologische Vorlesungen. Braunschweig, 1853.

## 129. DONNA CON SIMULAÇÃO.

Alt. m. 0.61-

Prov. Grimani, 1580

Frammento di statua muliobre vestita che, incurvata alla sinistra, s' appoggia ad un simularro. Lo forme del tronco superiore iraspianono di sottili elsesulo della tunica, annodata con
fascia leggera (1210/2012) detta mammillare sotto le poppe. Il
ricco peplo fasciandole il grembo, le ricade con un lembo sulla
coscia sinistra, o coll' altro avvolgesi al braccio sinistro, velando parte del soggetto simularro. Rappresenta questo una
donna stante, vestita, con calato in testa, a due ciocche di
capelli cadenti sulle spalle, in atto di tonere la destra al petto
e di rialzare colla sinistra un lembo della veste. Il lavoro di
questa divinità non è che sbozzato, forse ad arte, dacchè difeltava certamento di luce, ovo il gruppo, non dirozzato al di
dietro, vedessi sollanto di fronte.

### 130. STATUA MULJERRE.

Alt. m. 0,99-

Prov. Grimeni, 1884.

Donna stante. I cugini Zanetti, inferendone dall'acconciatura della testa, dalla disposizione della vesto (1) che le lascia nudo il tronco, e dall'atteggiamento della persona, confermato pur da medaglio, vi credono rappresentata una Giulia di Tito (2) sotto

<sup>(1)</sup> Gil Zanetti così descrissero l'intera veste. « Il cesto poi o sia leg-« gerissimo drappo, raggruppato verso la metà della persona. »

<sup>(2)</sup> All'asserzione loro soscrisse Clarac: « On trouve dans cette sta-« tuo les traits de Julie, fille de Titus. » Musés de sculpturs, tom. IV, p. 93.

sembianza di Venere vinolirice (1). Volle forse tale faria credere chi ristaurolla, dacchè sono di lavoro posterioro la testa, il collo col petto fin oltre lo storno, il braccio destro e il pilastrino colla sovrapposta conchigifia su cui posa. Di moderno ristauro sono pure i piedi dai metatarsi allo estrenità delle dita, e la baso. Fen pure pubblicata da Clarac (2).

## 131. ERMA.

Alt. m. 0,66. Pror. Grimeni, 1546.

Erma colossale, con naso restituito. Benchè il collo e la disposizione de capelli possano farlo credere un Ercole, porge motivo a dubitarne la calvizie al vertice e la mancanza di corona.

# 132. PASTOFORO. TAY. XIX.

Alt. m. e,ea. Prov. Pinelli.

Mezza figura egizia, in basallo nero, d'uomo nudo, imberbe, coperto di celantica, appoggiato ad un pilastro su cui sono inscritti perpendicolarmente geroglifici a due serie. La frattura estante di sotto al petto fa supporre molto ragionevolmente che la statua lonesse una sacra edicula, su cui era rappresentata la divinità, non altrimenti che il pastoforo descritto da Millin (3).

L'amore de' Romani agli sculti egiziani, dopo i viaggi di Adriano, e le riproduzioni fattene ai tempi degli Antonini, dan-

<sup>(1)</sup> I, 15.

<sup>(2)</sup> Ivi, tav. 607.

<sup>(3)</sup> Agyptiaques ou requeil de quelques monuments aegyptiens inédits. Paris, 1816, tav. 1-4.

no ragione della strabocchevole quantità loro sparsa ne' migliori musei .

Questo bel frammento, come già esistente nella biblioteca del veneziano musoo Pinelli, fa pubblicato e descritto da lacopo Morelli (1). Al tempo della dispersiono di quell'insigne tosoro librario, quel pastoforo fa acquistato dalla Marciana.

## 133. APOLLO CITAREDO. TAV. XX.

Alt. m. e,re.

Prov. Grimani, 1111.

Apolio igundo, coronato d'alloro, con turbure riondeulo alla nuca e trecce ondeggianti sulle spalle, poggiato il piò sinistro su tronco d'albero, tiene sul ginocolho l'enneacordo, le cui corde, mancanti originariamente, fa vista di pizzicare, o toccare col sistro, che manca. L'alteggiamento è quello della divinità sfidata da Marsia, come scorgesì ne bassorillevi di mo-numenti sepolerali. Meritano encomio l'espressione del volto e le forme aggraziate. Il braccio e il piede destro, ta gamba sinistra, una parte superiore della cetra, quasi tatto il tronco cui sia appeso il turcasso, e l'altro tronco cui è avviticchiate il serpente, insione alla base, sono parti moderne (2), di marmo lunease; l'antico è pario. Gli Apolli del Vaticano (3), o del Campidoglio (4) tengone l'enneacordo poggiato al tronco, col sistro nella destra.

<sup>(1)</sup> Biblioteca pinelliana, tom. V, tev. 3-4. p. 337.

<sup>(2) «</sup> Der die Leyer spielende Apollo wurde leider zu viel restautirt. » Jäck. Venedig beschrieben, 1823, p. 188.

<sup>(3)</sup> Visconti, Museo pio-element. tom. VII, tav. 1.

<sup>(1)</sup> Righetti, Descrizione del Campidoglio, tav. 133.

Fu pubblicato dai cugini Zanetti (1), o dietro loro da Clarac (2), che loda il lavoro per le difficoltà superate e per l'espressione (3).

# 134. AMORE E PSICHE.

Alt. m. 0,54. Prov. Grimani, 1544.

Frimmento d' un gruppo d' Amore e Psiche che s' abbracciano. Non resta che il torso d' Amore, cui mancano la testa,
l'intero braccio sinistro, due terzi del destro, le ali, le gambe
e parte delle coscio. Rimasugli di Psiche sono parte dell' avambraccio destro che passa sotto l'ascella siaistra, la mano poggiata sul dorso, tracco della coscia destra. È affatto gralatio
l'asserto di Thiersch che il deterioramento di tanto giolollo debbasi ad ingiurie di tempi a noi più vicini (4). Si perdoni lo
zelo indiscreto a lui che, amuniratane la sorprendente belleraz,
no magnificava l'accurato e fino lavoro del dorso e delle coscie (5). Il torso marciano, ritratto in gesso pel museo britannico di Londra, ricordato con onore da Jahn (6), non istà

<sup>(1)</sup> II. 12.

<sup>(2)</sup> Musie de sculptura, tar. 491.

<sup>(3)</sup> e L'attitude de cet Apoliou présentait au atatuaire de graudes diffeuilés à vaincre, et nous croyous que son ocuvre ne laisse rien à desirer. Toute sa statue respire l'animation, et aucus nutre Apoliou n'a

<sup>«</sup> une pins beile tête. » Ivi, tom. III, p. 224.

(4) « Diesea kosthare Brachstück, das übrigens, versäumt und verskundt, noch in neueren Zeiten durch Hin- und Herschieben am Grunde « von den hintern Theilen galitten hat. » Raisen in Malfen, p. 232.

<sup>(5) «</sup> Ganz ausnehmend fein gearbeitet ist besonders der Rücken und « die Ausdehnung der Hüften, und wenn von dem Original, meh dem « die genannten Groppen im Dresden, Florenz, Paris und anderwärts gazerbeitet zugen noch inzugen deren Biebeit ist die ist en gewiss dienen konten.

q die genannten geroppen in Dressen, Florenz, Faris und anderwerts gaes arbeitst sied, noch ingend elwas übrig ist, se ist es gewiss dieses kosta bare Bruchstück. » Ivi.

<sup>(6)</sup> Archdologische Beitrage, Berlin, 1847, p. 163.

dietro ai celebri gruppi di Dresda (1), di Firenze (2), del Campidoglio (3).

### 135. STATUA VIRILE.

Alt. m. 0,61-

Prov. Grimani, 1568.

Statua d'uomo in atto di poggiare su cippo il braccio sinistro, cui è raccolto il pallio, che gli ricade di sotto al petto fin quasi al piedi. La testa di donna, inghirlandata d'alloro e di rose, appostavi in marmo diverso dal moderno ristauratore, è di una grazia ed espressione meravigiosa. Mascano quasi tutto il braccio destro e la mano sinistra. Sono moderni i piedi e la base.

## 136. ESCULAPIO. TAV. XXI.

Alt. m. 1.1.

Prot. Grimani, tass-

Statua ritta con pallio che, ricadendo dalla spalla sinistra a' piedi, è annodato alla sinistra del petto, lasciando ignuda la spalla destra e quasi tutto il petto fin sotto l'umbilico. Mancano il braccio destro e la mano sinistra: la testa diademata ed il collo sono di moderno ristauro. Molto gesso implastriccia il sopraciglio sinistro e la barba. I cugini Zanetti, e dietro essi Clacifio sinistro e la barba. I cugini Zanetti, e dietro essi Cla-

<sup>(1)</sup> Leplet. 132. - August. 64. - Hese, Beschreib. 218. - Meyer, Proppi. I, p. 43. - Clerec, Musle de sculpture, tev. 652.

<sup>(2)</sup> Zennoul, Galleria di Firenze, ser. IV, Lev. 43. — Meyer, Amaithea, I, p. 289. — Clerec, ivi, tev. 652, 1496.

<sup>(3)</sup> Pelit-Radel, Musts Napoleon, tom. 1, tav. 65. — Bighetti, Desertatione del Campidoglio, tav. 253. — Musts français, 1, 4. — Bouillou, 1, 32. — Clerec, ivl., tav. 683, 1801.

rac (1), pubblicaronia (2) sotto nome d' Esculapio, a è male s'apposero, raffrontandola ad una medaglia di Codio Albino; sebbene bastino a rilevarne gli attributi la chomo discriminata al paro di quello di Giove, le pieghe proprie del pallio, e l'attenta disamina della posizione. La forte spinta dell'ischio destro, il fiance conseguentemente rientranto, il piè sinistro un po' sollevato accenano all'appoggio della mano sinistra sul bastone, cui è attorio il serpente, e che ora manea. Arroge chi anche allorquando mancasse il simbolo della cortina sul pinto (3), dalla quale davansi gli oracoli asclepiaci, la ripetizione dello stesso atteggiamento in quasi tutte le statue di questa divinità (4) basterebbe a fario riconoscere.

La riproduzione d'un Esculapio simile diseppellito a Martres pubblicò Clarac (5), come altro rinvenuto a Calvatone e illustrato da Federico Odorici ci offerse Francesco Robolotti (6).

<sup>(1)</sup> Muste de sculpture, tav. 546.

<sup>(2) 11, 18.</sup> 

<sup>(3)</sup> Calcografia di belle status antiche. Roma, 1779, tom. 1, tav. 23.—Zanaoui, Galleria di Firenze, ser. IV, tav. 27.—Nibby, Nusse Chiaramonit, tom. 11, tav. 9. — Clarac non v'intese la cortina, acrirendone: « On voit ici les restes d'un bémicycle qui entourait le bas de la figure. » Ivi, tom. 19, p. 6.

<sup>(4)</sup> Visconti, Museo pio-elementino, tom. IV, tav. 13. — Petit-Raddi, Musée Napoleon, tom. 1, tav. 46. — Musée du Louvre, n. 233. — Zaunoni, Ivi, ser. IV, tav. 26. — Righettl, Descrisione del Campidoglio, tav. 45. — Creoter, Religions de l'antiquité, tav. LXXXVI, 307.

<sup>(5) «</sup> Cette atatue présente le type primitif d'Escolape, et rappelle saus a le rapport du nu, celle qui a été trouvée a Martres. » Ivi, tom. IV, nar. 6.

<sup>(6)</sup> Del Documenti etorici e letterarj di Cremona . Cremona , 1857 , foglio, tav. I.

### 137. TORSO D' AMORE.

Alt. m. 0,07.

Prov. Grimani, 1888.

Torso d'Amore rivolto con piega di corpo a sinistra, a cui mancano le braccia, le ali, gli arti inferiori. Dalle tracce della posizione del corpo e dalle due braccia rilevast ch'ara in atto di saettare. Grande al naturale segna il passaggio dall'adolescenza alla gioventà. Lavoro condotto con diligente finezza di formo sentito e moltemente trattate.

Il ministero francese dell'istruzione pubblica ne fe eseguire nel 1864 una copia in gesso, come modello ad uso delle scuole di disegno in Francia.

# 138. CIGNO E LEDA.

Alt. m. 0,70.

Prov. Grimoni, 1866-

Accoppiamento del cigno con Leda. Di moderno ristauro nel cigno sono l'ala destra ed il collo; In Leda la testa con moniie al collo, l'avambraccio destro, il petto, la spalla sinistra, la gamba destra, benchè originale: gran parte del fianco sinistro fu supplita modernamento. Le braccia mancano d'armille, in opposizione a quanto ne fu scritto nel Musocenu capitolinum (1). Fra Leda e il cigno sta il velo cadente, a differenza degli altri gruppi, ne quali Leda apparisco semicoperta. Il prof. Jahn in una sua memoria letta alla reale

<sup>(1) «</sup> Ledae statua Venetiis habet brachia armillis circumdata. » Tom. III, pag. 109.

accademia delle scienze a Lipsia (1), pone al confronto col nostro gruppo la copia d'un bassorilievo dal codice pighiano di Berlino, ed osserva che nel marciano Leda è raffigurata in uno state di opposizione, dacchè colla destra tenta alientanare il volatile (2), mentre la mancanza di questo motivo nel da lui illustrato offre più largo campo all' espressione della sensualità (3).

L'opera già pubblicata dai cugini Zanetti (4), incisa posteriormente da Gaetano Zanon in foglio di 4.º minore, da Fabroni inserita in una sua opera (5), e da Clarac in Musée de sculpture (6), è da parecchi proclamata come lavoro di straordinaria verità e bellezza (7). Il consigliere Thiersch scrisse doversi condonare all'arte l'espressione oscena e voluttuesa del soggetto pel modo onde fu trattato. Millin fa le meraviglie per-

<sup>(1)</sup> Ueber einige autike Kuustwerke, welche Leds daratellen. Leggesi in Berichte über die Verhandlungen der kon. sächs. Gusellachaft der Wissenschaften zu Leipzig. Leipzig, 1882. Philolog-Hist. Cl. I, p. 46-64.

<sup>(2)</sup> a Dadurch dass dieses Motiv des shwehrenden Armes fehlt, un-« terscheidet unser Relief sich auch von der herrlichen Gruppe in Venea dig, gud liefert einen nenen Beweis für die Preiheit wie für die Vorsieht, e mit welcher die siten Künstler ein einmal gewonnenes Motiv im Wesens tlichen festhielten und im Einzelnen anabildeten. » p. 53.

<sup>(3)</sup> e Offenbar lat bier mit dem Aufgeben des Motiva, welche den « Widerstand am entschiedensten ausdrückt, dem sinnlichen Elemant ein e grösserer Spielrsum gegeben. » Irl . (4) II, S.

<sup>(8)</sup> Simulatro di una nuova Venera illustrato. Pirenze, 1796, 8.º

<sup>(6)</sup> Tav. 412.

<sup>(7)</sup> e Parmi plusieurs pièces exquises, j'y remarquei une Lede cares-« sée par le Cygne . Sous une attitude ausei simple que celle du Lion de « l'Arseus!, on trouve dans cette figure l'expression is plus naïve, mais « en même temps is plus vraie et le plus energique de cette volupté qui « fat si longtemps l'ame de tante la Grece. » Nouveaux Mémbires ou Observations sur l'Italis et sur les Italiens par deux gentils hommes suadois, 1764, tam. II. - e Un groupe de Jupiter et de Leda en markre « ds Paros . . . . . est ce qu'il y a de plus remarquable dans le reste de e cette collection . » Erles Yrwin , Voyaga & la mar Rauga . . . . , suloi d'un autre de Vaniss. Paris, 1792, tom. II, p. 245. « Ein sa vorzüglichsa a Stück, dass wegige Museen etwss Achuliches besitzen werden, » Jäck. Venedig beschrieben, 1823, p. 188.

chè non siasi trasportata a Parigi (1). Jahn non teme di chiamarla stupenda (2). Dopo tutto ciò non può non recare la più viva sorpresa quanto ne scrisse Burckardt (3).

Il gruppo procedente dalla donazione del patriarca Grimani, non fu già posseduto da Federico Contarini, come attesta Fabroni (4). Nel secolo decimosettimo il poeta Michele Cappellari lo fe' soggetto d' un pocmetto a stampa (5).

## 139, STATUA MULIEBRE.

Alt. m 0.77.

Prov. Grimani, 1186-

Donna con calato rabbassato, velata, rivestita della stola succinta che le scende sino ai piedi coperti di calzari interi. tiene un rotolo nella destra rialzata e colla sinistra accenna a

- (1) Magasin sneyelopėdiqus, snn. VIII, tom. V, p. 493. (2) a Hier ist von allen die herrliche Gruppe in Venedig zu erwähnen. " Der müchtige Schwan hat sich mit seinen Klannen an die Haften der Leda a angeklammert, wodurch zunächst die Bewegung ihrer Beine versnlasst a wird, welche sie das linke ein wenig gehogen, zusammen presst. Zngleich a 1st dies sher die naturliche Bewegung um das Gewand festzuhalten, wela ches the fast ganz entauaken ist, und wovon nur ein Theil noch zwischen « den Knieen festgeklemmt ist; mit der gesenkten Linken sucht sie das-« selbe zu erfassen, um es in die Höhe zu ziehen und den zudringlichen « Schwan shunwehren. Mit der lang ausgestreckten Rechten fasst sie den « Hals desselben, and sucht ihn zu verbindern, den Schnsbel ihrem Mana de zum Kasse zu nübern, wodurch die Derstellung der eigenthümlich « schönen Schwingung des Schwanenhalses berheigeführt wird. Der Hals a and Kopf des Schwans und der rechte Arm der Leda sind freilich erganzt, allein gewiss richtig, wie sich auch aus der Vergleichung von Gemmenblia dern ergieht, welche gensu dieselbe Gruppe wiederholen, nur dass sie a etwe noch einen Eros hinzufügen, Welchen den Schwen antreiht.» Ar-
- (3) « Die gemeinste aller Leden in Dogenpalast an Venedig ist ein « Werk des XVI Jahrunderts. »
  - (4) Dissertazioni, p. 21.

a chaologische Beitrage, Berlin, 1857, p. 5-6.

- (5) Ledae cum cycno ludentis simulacrum e marmore pario in vestihulo Bibliotheese Marcianse. Sylva. Senza nota tipograf.

qualche cosa. Dalla pubblicazione degli Zanetti (1), trasse la statua Clarac (2), che invece di rotolo crede vedervi un frammento di scettro, e che incerto se debba diria cogli Zanetti una sacerdolessa o una vestale o una Livla divinizzata, propende a rilenerla una Giunone (3).

## 140. BASE BACCHICA.

Alt. m. 6,34-

Prov. Grimani, 1344.

Base triangolare di candelabro in onore di Bacco, sorretta da un plinto. Agli angoli stanno accosciati tre bestie simboliche con testa di pantera a corna caprine e orecchie bovine, grandi ale e lunghe code Intrecciantisi simmetricamente nel campo. Sull'una delle faccie un satiro nudo tiene alla destra rialzata un grappolo d'uva, cul tende cupidamente la vicina pantera, nella sinistra un pedo, e ravvolta al braccio la pelle di capro. Sulla seconda un fauno nudo con pardalide sulla spalla sinistra, tiene la destra all'anca, colla sinistra una coppa carica di frutti: à in atto di danzare dinanzi una rozza ara fiammeggiante. Sulla terza una Baccante vestita del chiton jonico, col peplo graziosamente avvolto alle braccia, tiene nella destra il tirso infulato, colla sinistra la testa di Orfeo, e mena il ballo orgiaco davanti un'ara accesa. Questa ultima fu interamente dimenticata nell'incisione offertane dai cugini Zanetti (4). Simile are dinanzi a lerodule saltanti vedonsi pure in una base di candelabro di casa Albani (5).

<sup>(1) 1, 47.</sup> 

<sup>(2)</sup> Muste de sculpture, tav. 774.

<sup>(3) «</sup> Nons atrions dù la placer parmi les Junens, ou se trouvent des « figures du même geare. » Ivi tom. IV, p. 363. (4) II, 35.

<sup>(5)</sup> Winckelmann, Monum. ined., tav. 47-48.

## 151. TORSO DI VENERE.

Alt. m. 0,21-

Torso di Venere seminuda. Le tracce della destra apposta alla mammella, e della veste alla coscia sinistra accennano a questa divinità uscento dal bagno.

L'anno 1864, ne fu mandato, per desiderio del ministero dell'istruzione pubblica in Francia, il gesso a Parigi, ad accrescere la raccolta di modelli ad uso di quelle scuole di disegno.

### 142. STATUA MULIEBRE.

Alt. m. 5.44-

Prov. Grimani, 1540.

Statua in marme pario, con lunga tunica e stola che avvolgendole interamente la persona, ricado con riccho pieghe del lembi sul braccio sinistro. La testa velata, apposta modernamento, è di stucco.

# 143. STATUA MULIEBRE.

Alt. m. 1,1-

Prov. Grimani, 1595.

Status di donna veggita di tenica e peplo. Le pieghe di quella son condotte quasi parallele fino al piè destro: il giacochio sinistro ripiegato presenta l'intero sviluppo della coscia e della gamba, per la trasparenza della vesto. La mano sinistra tiene rialzato il peplo così, che so ne possano ammirare la armoniche pieghe ricadenti sotto l'ascella. La testa a capelli ravisiti e rannodati alla nuca è moderna: moderne sono pure le braccia e le estremità del peplo rislatato. I ongini Zanetti, e dietro

loro Clarac (1), la pubblicarono (2), intitolandola Mura o Venere genitrice, desuntino i carattori da statuo e medaglie, ma principalmente dalla medaglia di Sabina, in cui similo rappresentazione è inscritta Veneri genitrici. Qualunque voglia esserne la rappresentanza, il concetto è grandioso e meravigitosamento espresso nei tempi migliori dell'arte greca (3). Il lavoro non dirozzato al di dictro, mostra che la statua era eretta su d'un altaro.

# 144. 145. 153.

Alla Introvveggenza pratica dol dotto Enrico Brunn, già segretario dell' istituto di corrispondenza archeologica in Roma, ora direttore del museo archeologico di Monaco, devesi la rivendiczione delle tre statue (riferite sotto i numeri 144, 145, 133) ad una classe di monument gilittici della più alla importanza archeologica. Il rigogllo de' muscoli, l'estrema diligenza usata nella trattazione delle parti minute, lo stato ammirabile di conservazione mi Indussero già a ritenerlo con Thiersch (d) e Jāch (5) opera del secolo XVI benchè titolo a dubitarne fosso il ristaturo fattone in quell' istesso secolo. Il Brunn, che no aveva trattato estessmente il seggetto (6), recatosi a Ve-

<sup>(1)</sup> Muste de sculpturs, tav. 610.

<sup>(2)</sup> II, 14.

<sup>(3) «</sup> Weibliche Statue von ganz vorzüglicher Arbeit, den besten der « ältern griechischen kunst gleich. » Thierzech, Reise in Italien, p. 230. — « Ses draperies sont belies, et notamment la tunique forme de beaux plis « sur la ceinture. » Clarac, ivi, tom. IV, p. 162.

<sup>(4) «</sup> Wenn sie alt sind, was ich nicht zu verbürgen wage ». Reisen, p. 229.

<sup>(5) «</sup> Die zwei Kämpfer möchten, der Zeichnung und dem Meissel nach, für eine Arbeit des XVI Iahrhunderta zu balten seyn ». Venedig baschrieben, 1823, p. 188.

<sup>(6) .</sup> Geschichte der griechischen Künstler s. I, p. \$44-489.

nezia sullo scorcio del 1864, vi riconobbe tre galli che, dalla forma delle basi, doveano far parte di uno di que' gruppi descritti da Plinlo, rappresentanti i combattimenti di Attalo de Eumene contro di essi (1), gruppi a cui si sono con pieno diritto riferiti il così detto gladiatore moribondo del Campidoglio e il gruppo di Villa Ludovisi, detto falsamente di Aria c Pelo.

Singolari sono i dettagli sulla natura e sulle costumanze dei galli, portici da Pausania (2) e Diodoro Siculo (3). Loro tipo capitalo è la statura alta e robusta, le membra torose, il tessuto carnoso di fibra stipata. Specialmente poi vuolsi osservare la capigliatura: era costume dei Galli di rafforzarla coll'uso continuo di un unguento, e di ravviarla dalla fronto sulla puca allo spallo nella stessa maniera con con cui sogliono essere pettinati i satiri e Pane. In tal modo i capelli diventavano fitti ed Irsuti per guisa che non poteano distinguersi dai crini di cavallo. Alcuni tagliavano, non radevano la barba; altri lasciavania crescere in parte; i dappiù portavano mostacchi, folti o lunghi così che la bocca n' era interamente coperta. Uno de' segnali che mai non mancava era la collana celtica. Tutti alle battaglie uscivano in campo seminudi, imbracciato uno scudo pesante, con corno ricurvo che usavano in guerra. Ora queste particolarità, così minutamente indicate. riscontransi nelle tre statue marciane. Alla quale corrispondenza vuolsi aggiungere il fatto dell'altezza di circa due cubiti. menzionata da Pausania, e della identità confermata da statue di altri musei della medesima arte e delle medesimo proporzioni, spetianti tanto al gruppo de' Galati quanto a quello delle Amazoni e de' Persi menzionati da Pausania como compagni

Plures artifices fecere Attali et Eumenis adversus Gallos proelia, Isigonus, Pyromachus, Stratonicus, Antigonus qui volumina condidit de arte ana ». Hisl. nat. 31, 19.

<sup>(2)</sup> X, 19 e segg. (3) V, 27, 28 e seg.

<sup>(5) 1, 21, 20 6 30</sup> 

del primo (1). Tale corrispondenza si estende ancho al marmo che non sembra essere il solito statuario greco, alla superficio lisicata e pulita, alla verosimilo procedenza da Roma. Ora questi ultimi titoli aggiunti a' primi valgono, più cho altro, a persuaderci cho i nostri marmi appartengono alla scuola pergamena e formano parte de' gruppi regalati da Attalo (probabilmente in occasiono della sua visita in Alene, 200 anni a. C.) agli Ateniesi e posti sull'acropoli d'Atene (2).

Che se noi scendiamo più dappresso alla significazione, le tre statue marciane, come le altre sopraccitato e parecchie puro doi musso borbonico di Napoli si danno a vedero figure morto o in atto di cadere: perciò in tutti questi gruppi era rappresentato il momento d'una disfatta o strago decisiva. Ma bon difficile ò raffigurarsi in qual modo fossero collocate e fra loro aggruppate, difficoltà accresciuta di molto pel fatto che finora non si risconfrarono che vinti, nessano de' vincitori, i quali pure doveano esservi rappresentati, secondo quanto racconia Plutarco (3), che cioò il Bocco della Gigantomachia fu rovesciato da una tempesta. Wolff, cui devo queste considerazioni, ò persuaso che tali gruppi rappresentino in generale battaglie fra Romani e Barbari, e siano di buona scultura romana (4).

I getti in gesso di queste tre statue furono trasmessi nell'anno 1865, 4) all'istituto di corrispondenza archeologica in Roma, 2) alla gipsoteca del museo reale di Dresda, 2) al musco nuovo di Berlino, 4) al museo archeologico dell' università di Lipsia, 2) al museo artistico-industriale di Vienna.

<sup>(1)</sup> Visconti, Museo pio-clement. III, 30. Museo Vorslej. VI, 7, 28. Clarac, Musée de sculpture pl. 280, a. 2151.

<sup>(2)</sup> Pausan. I, 23, 2.

<sup>(3)</sup> Auton. 40.

<sup>(4)</sup> Bullattino dell'istituto di corrispond. archeol. 1835, p. 60.

### 144. GALLO CADENTE. Tav. XXIII.

Lergb m. 1,15-

Prov. Grimenl, 1505-

Gallo in atto di cadere indietro, coperto di tunica succinta e annodata al fianco destro, reggesi sulla sinistra poggiata ad un sasso, tenendo il ginocchio sinistro a terra. Il braccio destro, apposto modernamente, tiene l'impugnatura d'una spada in atto di difesa, cui pure allude il fissar dello sguardo. Al primo aspetto la testa parrebbe piccola di soverchio, non così, se prescelto un punto favorevole per vederta, la si presenti quasi di faccia. Il tipo in questa differisce un poco dai gladiatore moribondo del Campidoglio, però più apparentemente che in realtà, dacchè la folta barba e l'espressione patetica del memento preso, rilevata pelle ciglia, producono un effetto diverso. Se il nostro marmo raffrontisi al lodato capitolino è facile riconoscervi la stessa mano tanto nel profilo quanto nel trattamento dei capelli. La veste che nella povertà delle pieghe accusa una stoffa di tessuto fitto e grossolano, concorda nell'arte con quella del gruppo di Villa Ludovisi. Le gambe, vista la figura di fronte, presentano linee vaghe ed armoniose. La statua fu pubblicata dagli Zapetti (1) e da Clarac (2).

### 145. GALLO MORIENTE, TAY, XXIV.

Lirch m. 1,25.

Prov. Grimani, 1500.

Questa figura più giovane delle altre presenta un tipo maggiormente ideale tanto nelle forme della testa quanto nella ca-

<sup>(1)</sup> II, 46.

<sup>(2)</sup> Musée de senipture pl. 868.

pigliatura. Però quasi a compensare questa libertà e non lasciare dubbio nel significato, vi si aggiunsero degli attributi caratteristici, quali sono il elipeo esagono e la corda che gli cingo il corpo.

Nelle contorsioni della persona e nel rialbo del petto, ceprimente l'ultime aneitto, volle l'artista significare lo stato estremo del moriente, cui mancano la mano destra e le dita del più sinistro, e fu rimesso il menlo col labbro inferiore. Gli Zanetti pubblicarono la statua (1) con disegno negletto e falso: nascosero interamente il braccio destro che avrebbesi dovuto far vedero per ciò che tiene in mano; trascurarono dello tro una fertia al lao sinistro: non acconnarono le borchio che assicurano le coregge allo scudo; non espressero l'orlatura finale dello scudo siesso. Clarac, pubblicata la statua (2), ripciò nel testo (3) quando fu detto dagli Zanetti.

## 146. STATUA MULIEBRE.

Alt. m. 1,1.

Prov. Grimesi, 1566.

Donna gradiente, con cornucopia nella sinistra. Le ricche e finite pieghe della tunica, le ciu maniche a bottoni e femminello scendono elegantemente fino al gomilo, rammentano i panneggiamenti delle donne nel muro esterno della cella del Parteno (4). Il tungo pepto di soda stoffa, ricadendole dalla sinistra le fascia la coscia destra, si raccoglie a doppia piega sul braccio sinistro, una parte coprendole l'anca sinistra, l'altra avvolgendoscel alla destra, q'uniudi ricade al le lembo sulla solta.

<sup>(1) 11, 44.</sup> 

<sup>(2)</sup> Musés de sculpture, pl. 872.

<sup>(3)</sup> Ivi tom. V, p. 136.

<sup>(4)</sup> Stuart e Revetl, Antiq. of Athens, tom. II, ter. 13-14.

sinistra. La lesta con acconciatura semplice, benebà antica, però di lavoro mediocre, nen appartiene originariamente alla siatua: arroge che l'arista nell'adattarvela, collocolla un po' troppo all' indietro. Sono moderne le avambraccia. Il nobile atteggiarsi della figura in atto di muoversi e la dignità aggiuntale dall' elegante variar delle pleghe accrescono i pregi di questo antichissimo greco lavoro.

## 147. PIEDE FRAMMENTATO.

Alt. m. 6,41.

Prov. Grimani, 1616.

Piede sinistro frammentalo.

# 148. RATTO DI GANIMEDE. TAV. XXV.

Alt. m. e,eq.

Prov. Grimani, 1686.

Ganimede rapilo dall' aquila. Gruppo in marmo pario. Sono moderno giunte in Ganimede l'avambraccio destro col terzo inferiore dell'omero, il braccio sinistro (1). La spezzatura di questo si estende alle pieghe della clamide, appesa con borchia alla spalla destra. Di dubbia antidistà, quantuque di buon lavoro, souo la gamba sinistra, la destra colla coscia. Il pileo è firigio, quale conviensi al coppiere di Giove. Profonda è l'incassatura dell'occio, l'incava delle pupile acconna alla mancanza delle pietre nobili incastonateri; ciocche di capelli limitano gradevolimente la faccia. All'aquila furono aggiunte nel secolo decimosesto la tesa delle ali e le parti estremo del rostro.

<sup>(1) «</sup> Auch der linke Arm war gebrochen und ist, obgleich schön gear-« beitet, wahrscheinlich neu. » Thiersch., Reisen, p. 241.

Il gruppo credito da alcuni, per opinione tradizionale, lavoro di Fidia (1), da altri imitazione di bronzo antico (2), ritiensi di una perfecione e leggiadria straordinaria (3). La purità del disegno è rilevata dalle linee mollemente ondeggianti. La leggerezza nell'apposiziono degli artigli, la spontaneità nel torcer di collo dell'aquita, il rostro aperto fondono un carattere di voluttà, nell'espressione del quale gli artigli greci erano maestri (4).

- (1) « Gargraceler raptus hidem exista scilic elaboritats: opinio est esse « Philaise quas » Montilaucon Diarrim tellatic, pas, t. « Oa dois in est loui remerquer le Garquacele satiqua gree, si besa qu'on l'attribus à « Delisias. » Richard, Description de l'Italia, 1769, oun. Il., p. 303. « Ce qui s particulièrement sité mon attention est un Garquacele entré par a Dapier, qu'on dittre de Philais. » Pelia-Ried, l'oppage dans las price apalars elliss de l'Italia, 1813, fom. I, p. 191. E gratuit à "assertione di Lecunie: » An dessus de cette remoire est le Garquacele attribut pur Canora à Phildias. « Fentas, Paris, 1843, p. 192. Più sobrismente Jack: « De Ediffattem Garquacele si us vortrefficie), dess man sis dem Phildias nacheriben mobile. » Vanedig beachridson, 1923, p. 188.
  - (2) Guida di Fenezia, Milano e Venezia, 1852, p. 6.
     (3) « Ce petit groupe-ci est certainement un des plus jolis de cenz qui
- e présentent le même sujet. On voit que l'aigle n'est pas un sigle ordia naire, et qu'enievant le besu berger, il semble prendre des precautions e pont ne pas le blesser. . . C'est un des morceaux le plus sgrébles. s . Musée de s'eulpfure, tom. III, p. 61.

(4) a In einem goog anderen Geist ist die Entführung in derjenigen « Vorateilung aufgefasst, welche uns sm Schönsten in der berrlichen Grup-« pe von Venedig erhalten ist. Hier ist die glübende Leidenschaft des in a dem majestätischen Vogel verbogenen Gottes und die innige begeisterte « Hingebung des Jüglings von dem Künstier auf eine wunderbare Weiss a susgedrückt. Der Adier richtet nicht den Kopf nach oben bin weg voo « dem Jügling, den er trägt, und dem Ziele zu, des er erreichen soll, « sondern er hat ihn seitwärts niedergebengt, um anch in Fluge den Ana blick des schönen Geliebten zu geniessen, welcher er mit flammenden a Blicken ins Ange schaut. Und dieser zeigt weder Schrecken noch Staue pen, sondern wendet das reizende Antlitz in die Höhe um mit zärtlichen « Blick dem Ginthauge, js dem Kusse seines Entführers zu begegnen. » Jshn., Archaologische Beitruge, Berlin, 1847, p. 23. - « Giücklich ge-« lungen sher sind die weichen und schlanken Formen des durch die phrye gische Mütze bezeichneten, gelibten Knaben des Zeus, und die Art vie e er sich mit nicht zu verkennender Innigkeit zu dem tragenden Adler a herumwendet. » Overbeck, Kunstarchaologische Forlesungen. Braunschweig, 1853, p. 133.

Questo capolavoro de 'tempi migliori dell' arlo fu eseguito per appendersi (1), come mostra il nessun appoggio delle figure e l'espressione del desio vicondevole, per cui Ganimedo pare non sia portato, ma si slanci (2). Per non è chi ne possa apprezzare la stupenda hellezza. Se non prospetandolo dall' indi all' ingiù. Il seggetto, la qualità del marmo, la grandezza, il iavoro mostrano palesemento che se ne volle fare un riscontro alla Leda, la quale pure lalvolta è pendente (3).

É contrario al vero il supporre sia una ripetiziono del Ganimede descritto da Plinio (8), dacchè in quello fra gii artigii o le coscle è frapposta la veste; potrebbe esserne una libera imitazione. Serive eziandio a torto il Visconti essere il marciano una copia di quello del museo plo-clementino (3), nel quale l'aquila poezia diritta da un tronco, volge la testa al clejo. e Ganimede.

- (1) Stare pure appece net Masco Grimani, leggendosi selfi intentario di consegna: le paria nu piorane modo che trien periato da mi aquila. Quasi simile al marciano è il Ganimede in oro, tratto da Ercolano, con asolio dello aesso metallo per appenderal. V. Capita. Recutil Bentiquità, Peria, 1736, non. Il, tav. 47, 3. Seponeguale dell'artista riscontrati quedito che serre a caristido cell'attico del paistro da los Bencaniadas a Sisionicchio. F. Stuart e Revital, Antico, 74 Athena, 111, tav. 45, 2.
- (2) « Thre Gruppirnug ist eine freiere, lanigere. Sie streben elaauder « calegegen, uud Ganymedea acheint mehr emportuachweben als getragen « zn werden. » Jahu, ivi.
- (3) Der Verwaudschaft des Gegenataudes wegen notiren wier hier eine Gruppe der Leda mit dem Schwan, die auch an den Pheilern der Halle in Theasalouich (Stuart, Antig. of Athons, 111, n. 9, tav. 9, 11) als Gegenüber des von Adler getragenen Gasymedes vorkommt. Overbeck, ivi.
- (4) a Jacobares fecia aquilam sentientem quid rapias in Gauymede ei seuferst, parceion unquibus citiam per vestem. » Hist. not., 1, 38. 8. K Clares, Musée de seufpiurs, tom. III, p. 61: « Il ne finit cependan pas e soulier que le Gauymede en brance de Loboarbes était vêue, et que team e les Gauymedes qui nous aont partenas sont ann vêtemens, aunt quel-es que-nois un hout de la clamque sont l'épatie; aunen ne peut doce être une copie execte du chef d'ocurre de Lécharles, et si on l'a limité, ce « nanc copie execte du chef d'ocurre de Lécharles, et si on l'a limité, ce « nanc équi publièment et en de depopullant de sa tanique. »
- (5) « Una replica del uostro gruppo medesimo, alquauto men conser-« vata, ai osserva fra i monamenti della libreria di s. Marco in Venezis. » Musso pio-ciamantino, tom. III, tav. 49, p. 218.

cui pende la clamide fra le anche e gli artigli, tiene il pede pastorale nella destra, ed ha ai piedi il cane accosciato. Falso del pari è quan' egli asserisce sul fatto della mediocre conservazione, dovendosi invece dire mirabile.

Lo splendido gruppo fu pubblicato da Pignoria (1), Zanetti (2), Gactano Zanon in fuglio di quarto minore, Citarac (3). I
principali musei dell'Europa e molti particolari ne conservano
copia in gesso. Oltavio Menini al principio del secolo XVII notò
la spezzatura dei piedi prima del ristauro in un eloqueule epigramma, pubblicato con altre sue poesie latine in Venezia (4).
Michele Capellari ne fece seggetto d'un poemetio greco in esametri (5). Ci conservò la storia della provenienza Germano de
Vecchi, che l'ammirò nel 1853 presso il patriarea Grimani (6).

- (4) « Quae lapides animat vivam hanc de marmore duxit
  - « Ara aquilam, vivam dosit et hune puerum. « Iovidit natura leves et praepetis alas,
  - « Et pueri niveum fregit inique pedem . « Scilicet extimuit ne in, regine volucrum,
- « Arriperes puerum, vel puer ipse fugam. »
- elegantemente tradotto dal mio amico Giovanni Veludo:
  - « Do' marmi snimatrice, arte traca
    - « Viva l'aquila, e vivo il garzon fee . « N'ebbe invidia natura, e all'una fieda,
      - « Res, l'agil volo, e all'altro il niveo piede,
    - Temendo, augel regal, non sus venisse
       Preda il garzone, od il garzon fuggisse. >
    - a ritte is Barrow ! on is Barrow implyment .
- (5) Η Γανομήθους 'Αρπηγή όν το Προπολαίω τός τού δηίου Μάρεου βιβλιοθέκης 'Esertipers. (6) ε Il ratto di Ganimode da Giove in forma d' aguilla che sembra por-
- (6) π Il ratto di Ganimede da Giore in forma di aquila che sembra peret tato via volando, onde si vede in lei grandi arte dei mastro, avuta ddi serα raglio del Tarco da nno ambasciatore, e denata al patriarca. « Codica ma. della biblioteca di s. Antonio di Padova, N. 389. V. Minciotti, Catalogo.

 <sup>(1)</sup> Annotazioni al Cartari, 1616, p. 483. — Origini di Padova, 1625, p. 70.
 (2) II, 7.

<sup>(3)</sup> Musta de sculptura, tav. 407, 702.

Dopo lutto ciò non si sa comprendere come F. T. Welker abbia trascurato affatto il capolavoro della marciana là ove parla delle satue conservateci di Ganimedo (1), nè si sa dar ragione delle avventate e insolenti parole di Burckardt (2).

## 149. SACRIFICIO DI MITRA. TAV. XXVI.

Alt. m. 1,11. | Lung. . 1,15. |

Mitra coperto del berretto frigio, rivestito della tunica succinta de' Medi e delle brache persiane (3), preme col giocochio il toro, cui alza violentemente la testa, abbrancatene colla sinistra le labbra, e colla destra Infiggo il pugnale di sotto al collo. Il cane, il serpe, lo scorpione aggrediscono l'animale simbolico, la cul coda di vecchio ristauro apparisco cretta dietro la veste di Mitra. Le braccia, il pugnale, la parle superiore del muso del toro vi furono con modo linezeno inestate dannoi.

I molt monumenti simili esistenti in parecchi musci, il bango novero degli autori che ne parlarono, le opere singole sui misteri orientali di Mitra ci divietano di entrare in dettagli su d'un cullo che importato dalla Persia nello stato romano avanti la nascita di Cristo, sall in favore al principio dei secondo secolo, ed obbe monumenti e tempi dedicatigli in tutto l'imporo.

Questo gruppo astrifero a basso rilievo, già incastrato nel muro di sotto alla torre del palazzo di s. Marco a Roma (4),

Monumenti ed annali dell'istit. di corrisp. archeolog., 1856,
 94-95, tav. XVIII-XiX.

<sup>(2)</sup> α Der einst viel genante venezianische Ganymed im Dogenpalast, α ohne Trene, und Jeitz schwebend aufgräßigt, ist eine mittelmässige röα mische Arbeit.» Der Cierona, p. 469.

<sup>(3) &#</sup>x27;Asatupiëse de'Greel, Techakhehir degli odierni Persisni e Turchi.
(4) « Jérôme Ferreci, sçavant antiqueire qui vivoit à Rome sons Sixte

fu pubblicato da Giuseppe de Hammer nell'atlante d'una sua opera sul culto di Mitra (1).

Pare qui acconcio avvertire al fatto che la più parte de' monumenti mitriaci sonosi discoperti nella Germania meridionale.

### 150. PIEDE FRAMMENTATO, TAV. XXVII.

| Alt.  | m. | 0,29- |         |       |     |
|-------|----|-------|---------|-------|-----|
| Lung- |    | 0,00. | Prov. Z | dien, | 110 |
| Larg. | ٠  | 0,00  |         |       |     |

Terza parte anteriore d'un piede colossale, con restaure. Proveniente dal palazzo dell'ambasciatore veneto in Roma, fu ivi osservato nel secolo decimosesto da Ulisso Aldovrandi (2). Non può quindi ammettersi la supposizione di Thiersch, appartenesse ad un colosso esistente in Delo (3), cui, dietro il racconto di Spon e Wheler (4), il provveditore veneto di Tine feco nel secolo XVII segare la faccia, attesa la difficoltà di trasportare al porto e caricare la testa intera. Il disegno felice, l'accurata essenzione, lo stille grandiso l'impreziosiscono a modo

Han, p. 232-233.

<sup>«</sup> V en 1888, dit qo' on voyoit na de ces basrellefs scalaré dans le mar du 
« palais Saint-Marc, vers la place sons la tour; mais il n'étoit pas entier. » 
« Guillemeau Kustache, Memorie sur un bas-reilef du Diem Mithras, la 
Memories de Trivoux, 1724, p. 301. Dalla memoria premiale a questo Catalogo abbastants rilevasi de li monumento ricordato è il marciano.

<sup>(1)</sup> Mémoire sur le culte de Mithrae. Paris, 1833, tav. 24.
(2) « Vi ai vede anco in terra un mezzo piè di colosso . » Antichità

dalla città di Roma. Venezia, 1562, p. 262.

(3) « Man darf also vermuthen dan der barbarische Provveditore von

« Tine ausser dem abgesägten Gesichte auch den einen Fuss des Gottes einzupacken gefunden und diesen nach Venedig gebracht habe. » Retsen im ita-

<sup>(4) «</sup> Il n'y a pas même long-tempa qu'un Provediteur de Tine luy a fit acier la visage, voyant que la tête était trop lonrde masse pour la e pouvoir culever dans son vaisseau. » Voyaga d'Italie, de Dalmatie, de Gréca, sc. Amaterdam, 4679, tom. 1, p. 107.

che Cicognara non dubitò di chiamarlo bellissimo (1), e Thiersch di eccellente lavoro (2). Egli è molto probabile facesses parte degli acroliti, di cui talno abbondava Roma nel secolo XVI (3), maguifici avanzi d'uno de' quali stanno esposti nel palazzo dei Conservatori sul Campidoglio. La politura della parte deretana, che dovrebbe presentaris fratturata, potria dar luogo al sospetto che fosse un modello antico, e all'osservazione già applicata da Caylus a un piede greco colossale scoperto a Parigi (4). L'opinione di quest' ultimo, che piedi simili, benchè appartenenti ad un acrolito, possano non esser tratti dallo slesso masso, è confermata dal piede colossale che ammirasi nel riparto egizio del musco britannico.

# 151. STATUA MULIEBRE.

Alt. m. 1,1. Prov. Grimeni, 1524.

Donna gradiente vestita della tunica succinta e del peple. Sone di moderno ristauro il collo con parte del petto, il braccio destro con fiori in mano, un lembo del peple e la mano sinistra dal terzo inferiore dell'avambraccio. Le pieghe arcaiche delle vesti furnon trattate con iudelligenza, non colla stessa l'apposizione della lesta, che non appartiene menomamento alla statua, d'altronde antica, dacchò i capelli ondeggianti sul dorso, egregiamente scolpiil, non s'accordano colla gran massa di treccio composta o corona sul vertico. Altissimo sono le soleo.

<sup>(1)</sup> Storia della scultura, lib. VII, cap. I.

<sup>(2)</sup> a Von vortrefflicher Arbeit, ivi. a

<sup>(3)</sup> De Albertinis Franciscus, De mirabilibus novas et veterie urbis Romas, 1316, Capit. de Colossis. — Gricellarius Bernardus, De urbs Romas, p. 861, 979.

<sup>(4) «</sup> Ce pied paroltroit avoir fait partie d'une figure qui n'étoit » point tirée de la même matière, car l'extremité ne présente anome « fracture, et as surface ent au contraire piquée en entier à l'outil. » Recueil d'antiquités, Paris, 1767. Supplem. tom. VII. p. 317.

# 152 PIEDE FRAMMENTATO.

All. m. 0.22

Pror. Molin, 1916.

Piede sinistro frammentato, che può servire di riscontro al num. 147.

### 153. GALLO CADENTE, TAY, XXVIII.

Lorgh. m. 1,10.

Prov. Grimesi, 1466.

Gallo nudo mezzo cadulo reggosi sulla mano destra e sul piede destro, nell'atto di riguardare trepidamente persona che lo minaccia. Di recente ristauro sono le braccia e la gamba sinistra. Fu pubblicato dal cugini Zauetti (1) che lo giudicarono un aldeta, e da Clazao (2).

Più che nelle altre duo statue è in questa evidente l'identità del tipo col gladiatore moribondo capitolino, nelle forme della testa: le apofisi molto pronunciate, l'asse del cigito, le sopracciglia, il profilo del naso ove si attacca alla fronte, i capelli inserti che crescono fin oltre la nuca. Dietro la natura de' popoli nordici, si rileva nel tessuto carnoso fibra stipata e mancanza di morbidezza della pelle.

### 154. AMORE DORMIENTE, TAV. XXIX.

Long. m. 4,50,

Prov. Grimsei, 1886.

Puttino nude, alato, addormontato su pelle di leone, tiene colta sinistra due papaveri sur una ghirlanda di fiori : gli sta

<sup>(</sup>f) II, 45.

<sup>(2)</sup> Muste de sculpture, pl. 838.

presso un cane accosciato, rifenulo ghiro da Clarac (1), per rafforzare il proprio giudizio sulla natura del soggetto rappresentato. Al pie sinistro è una lucertola. Il marmo spezzato in due fu ricongiunto.

Benchè gli illustratori del museo marciano lo giudichino il Sonno, dividono con Maffei il dubbio possa rappresentare Amore, dubbio da Antonnaria Zanetti (2) cambiato in certezza quando no scriveva al Gori (3). Non essendo però lo Zanetti estensore di quell'articolo (4), circostanza indecorosamonte bistattata da sonnmi eruditi Bartoli (5) e Morelli (6), non può attribuirglisi a colpa la mutata opinione. E parmi si possa definire l'Amore dormiente, cui accennano più indizi, in onta all'asserziono dell' or citato Morelli (7). Il ravviamento proprio dal' asserziono dell' or citato Morelli (7). Il ravviamento proprio

<sup>(1) «</sup> On voit sur la plinthe, devant la figure, un loir de grande di-« mension, endormi. Cet animal accompagne quelques-fois les figures en-« dormies. Sea habitudes eu faisaient naturellement la rapprésantation du « somméti. » Muste de sculptura, tom. 17, p. 337.

<sup>(2)</sup> II, 39.

<sup>(3) «</sup> Del resto il Capido che dorme posto nelle nostre statte fa sempre giudicato dagl'intelligenti, e lo giudichiano tatto mio cugino π che lo stesso, antico e non moderno, come aospetta il mio carissimo « amico Mariette di Parigi. » Condivi Ascanio, Filta di Michelangelo Bonoarrosi, Fiences, 1746, p. XXIII.

<sup>(1) «</sup> Fo sapere che la spiegazione della statua non fu acritta dal degno « castode della liberia di s. Marco. » Bartoli, Lattera quinta sul dittico quiriniano. Torino, 1749, p. CCXXI. (3) « E se può dare motivo ad equivoco il saperai che l'Amore di

<sup>«</sup> Michelangelo era a giacere in guisa d'uom che dorma, perché mai la « atatua veorzians fu hattezzata il Sonno da chi la spiegò, e dal aig, Anton Maria Zauelti quond. Girolanno è poi nominata Cupido 7. ... Dell'accurata e nou volgare prena dell'altro dotto aig. Zauetti non usch la in terroptazione delta in quel libro al notto alsto che dorme. » Ivi., o. CCXVI.

a tacere delle inurbane parole che aeguono.

(6) « . . . . . e questo nell'illustrazione a atampa d'easo museo fu

<sup>«</sup> giudicato essere il Sonno. È tuttovia vero abe il predecessore mio chiaa rissimo Antonio Maria Zanetti, scrivendo al Gori, lo ha poi chiamato « Cupido. » Notizie d'opere di dicegno, p. 133.

<sup>(7) «</sup> Ma sempre sta che a dinotare il Sonno più segni in essa con-« corrono e che di questi aleuno appena ve n'abbia rhe all' Amora special-« mente appartenga. » Ivi.

dei capelli, le ali, gli emblemi della forza soggiogata da un fincolullo, suppliscono la mancanza del turcasso, delle frecce, della fincoloa, della clava d' Ercole. Arroge che la lucertola a più d' Amore dormiente è in un marmo della villa pinciana (1), in altro fra i mommenti peloponessicai riferiti de Paccianti (2), in un terzo del Valicano (3). Alla pelle di leone va aggiunta la teda nell' Amore dormiente della reale galleria di Firenze. Quantunque il corpo sia trattato meglio che la faccia, fu sempre giudicato lavoro antico, di merito, condotto su buon originale (4). Non è però da confondersi con quello di Michelangelo (5) lodato dal Vasari.

Lo scullo servì ad epitema d'urna cineraria, locchè aggiunge più espressiva significazione al concetto. Fu pure pubblicato da Clarac (6).

### 153. STATUA MULIEBRE.

Alt. m. 1,1-

Prov. Grimani, 15te

Donna gradiente, stolata fin a'piedi calzati di solee, ha la sfendone in capo, il cornucopia ricolmo di frutta nella si-

Sculture del palazzo della villa Borghese. Rome, 1796, part. II, stanza 9, n. 7.

<sup>(2)</sup> Monumenta Peloponnesia. Romse, 1761, tom. I, p. 62. (3) Visconti, Museo pio-clem., tom. 111, tsv. 44.

<sup>(4)</sup> w . . . . . nach guten Original, das Gesicht rober, der Körper e weicher hebandelt, mit dem Ausdruck süsser Rube und Behaglichkeit im A Autilitz und Körper, doch das Ganze sehr zerkratzt. » Thierach, Rafae im Italien , p. 227.

<sup>(5) «</sup> M. Zanctii fall graver dons son record one states d'un Amost endormi. Or il est notire qu'un be house partie des states de Montone a c'et transferé à Vesipe. Reste a sçavoir si la states qu'il a fait graver vinci de Mantone, et ai c'est la states antique, on celle de Michel-Ange. Marriette, Observations sur la cia de Michel-Ange, derfits par Condition.

Anni Consultation de Marriette de Michel-Ange, derfits par Condition d'omnada inopportuna, moutre la descrizione d'estil Excett lassa difficiel.

<sup>(6)</sup> Musés da sculpture, tav. 761.

nistra. La posizione della destra accenna a timone ch' ella teneva pogglato sulla base. In quest'antico greco originale di buon lavoro sono di restauro moderno la testa, il braccio destro. I avambraccio sinistro col corno d'abbondanza.

# 156. SONNO .

Lungh. 16- 0.10

Prov. Zulien, 1793.

Putto nudo dormiente su d'uno strato; tiene colla mano sinistra una corona di papaveri: rappresenta il sonno.

### 157. NARCISO.

Alt. della status muggiore, m. e.ss }

Prov. Grimeni, 1889.

Umo nudo, poggialo a tronco, cui sta presso un Amorino un genio alabo. In quello il solo torace è intero; furono
suppliti a stucco la testa e parte degli arti inferiori; mancano
il terzo inferiore delle avambraccia colle mani, e metà della
coscia deretana destra. Il genietto malconcio fu pure supplito
a stucco. Sono moderni il tronco e il peduccio. Benchè la pessima conservazione dello sculto non presenti elementi bastevoli
ad inferiree la rappresentanza, l'atleggiumento delle braccia accenna ad un adorante, o fors' anche a Parciso che si specchia
nel fonte, come rilevasi da statue parallele.

### 158. VITTORIA .

Alt. m. 0,15

Prov. Grimani, 1333.

Vittoria gradiente, con tunica a doppia zona, ali riplegate, palma nella sinistra. Oltre a cattivi ristauri in istucco, sono moderni il capo con diadema e trecce aggruppate sul vertice, il braccio destro alla cui mano manca la corona, metà dell'avambraccio sinistro. Benchè il ricco panneggiamento, quale riscontrasi nello Vittorio (1) e quale è descritto de Prudenzio (2), sia tratlato da mano imperita, la statua devo apprezzarsi per la rarità di simulacri simili, d'una certa grandezza.

### 159. BASE BACCHICA.

Alt. m. 0,43.

Pruv. Grimani, 1386.

Base triangolare bacchica. Su d'una dello facce una baccante colla testa rivolta al cielo, tenendo un cembalo nella sinistra, e fatto arco col peplidio, incomincia la danza.

Sulla faecia seguente un satiro nudo gradiente a destra, tienee colla mano sinistra rialzata una pardatide, coll'altra mano un doppio tirso infultato. Il doppio tirso non è infrequente ne' monumenti antichi, specialmente dionisiaci: duo ne presenta un frammento ornamentale del Museo di Brescia (3), parecchj un sarcofigo di Roma (4), uno un buccanale scoperto da Lo Bas in Mistra (5), e nel museo marciano il numero 201. Nel libro sesto dell'antologia è riferito un epigramma d'Agazia Scolastico, in cui partasi del è degreso.

Nella terza, altra baccante vestita di tunica e peplidio, colle trecce ondeggianti, danza al suono della doppia tibia, cui ella

<sup>(1)</sup> Caylus, Recueil d'antiquités. Paria, 1756, tom. 11, tav. 85. — Visconti, Museo pio-clement., tom. 11, tav. 11. — Righetti Descris. del Campidoglio, tav. 110.

<sup>(2) &</sup>gt; . . . . tumidas, fluitante sinu, investita papillas. » Lib. II, contra Symmachum .

<sup>(3)</sup> Labus, Museo bresciano, tom. 1, tav. 36.

<sup>(4)</sup> Museo pio-clem., tom. V, tav. 100.

<sup>(5)</sup> Monuments d'antiquité figurée. Paris, 1837, tev. 43, 1.

stessa dà fiato. Un plinto moderno di marmo rosso di Verona supplisce l'antico.

A questa base, e pel soggetto rappresentato e per la forma, possono servir di riscontro la descritta al num. 140 ed una con tracce del preesistente candelabro, nel pian terreno del museo antico di Berlino al num. 141º sulle cui facce ammiravansi un Fauno colla doppia tibia, un Bacco gradiente con doppio tirso nella destra e cantaro rialzato alle spalle colla sinistra, una Mcnade a veste calamistrata, con Ispada sguainata nella destra.

# 160. TORSO VIRILE.

Alt. m. 6,23.

Prov. Grimani, 1364.

Torso d' uomo seminudo, stante, con clamide affibbiata sulla spalla destra ed avvolta al braccio sinistro. Mancano la testa (del cui capelli due ciocche ricadono sulla clamide), le gambe, tutto il braccio destro e parte dell' avambraccio sinistro.

# 161. DIANA . Tav. XXX.

Prov. Grimani, 1364. Aic un. o,et.

Erma triplice addossata a colonna la cui estremità superiore forma il caluto comune alle tre teste mulichri, e a Diana Artemi, Pallade, e Persefone-Afrodite. Tre caneforc vestite di lunga tunica, con tutulo da cui ricade sulla persona un sottilissimo velo, carolano, strettesi le mani, intorno all'erma.

Il calato comune sta in un marmo pubblicato dal Gori (1), in una vignetta apposta da Paciaudi all' opera Monumenta peloponnesia (2): le ciocche di capelli ricadenti sulle spallo nell'er-

<sup>(1)</sup> Mus. etrusco, tom. I. tav. 81.

<sup>(2)</sup> Tom. 11. 188.

ma risordano la Diana triformo del Campidoglio (1); il modio (2), i fori praticali negli angoli rientranii formati dalle parti . estanti dell'erma, per altaccarri i juleri propri della Diana Efesina, o le faci (3), pongono fuor di dubbio la verità dell'attribuzione riconosciuia dagli Zanetti (4), e confernata dalla presenza delle dauzatrici in onore di Diana (5).

Alle Ire danzatrici aggiungonsi, simboli di ministero segreto, la tunica talare pieghettata, il peplo che loro vela le braccia, il mistico paniere. Esse riscontransi pure nei gruppi della glittoteca di Monaco e della chiesa della Panagia in Kuluri a Salamina.

Burckardt crede che il monumento di lavoro greco, pubblicato da Gerliard (6) e da Wieseler (7), rappresenti le tre Ore, e servisse in tempo de' Romani a base di una cista marmorea (8').

# 162. CISTA MISTICA. TAV. XXXI.

Alt. m. 0,51. }

Prox. Grimmi, 1886.

Urna adorna di bucranj con vitte ed encarpj appesi alle corna, non che di uccelletti svolazzanti negli spazj con fronde

<sup>(1)</sup> Righetti, Descris. del Campidoglio, tav. 413.

<sup>(2) «</sup> Mals c'est sur-tout out efficies d'Hécate que le modius se trouve joint le plus souvent, sons doute par la même raison qui faisait « de ce meable symbolique l'attribut particulier des divinités chtoniennes. » Ranni-Rochette, Monum. insed. tom. 1, p. 136.

<sup>(3)</sup> V. Zahn, Neuentdeckte Wondgemeide in Pompeji, tav. 19. — Roul-Bochette, Choix d'édefic. ined. de Pompei, parte 1, tav. 11; Monum. ined., tom. 1, tav. 27.

<sup>(1) 11, 8.</sup> 

<sup>(5)</sup> Aristofane, Rane, n. 369.

<sup>(6)</sup> Venusidole, tav. 4.

<sup>(7)</sup> Denkmäler alter Kunst , 11, 890.

<sup>(8)</sup> α Drei Horen mit verschlungenen Händen eine Herme umschreiet end, vielleicht altgriechisch, in römischer Zeit als Fussgestell für eine α marmorne Cista benützt. Der Cicerone, p. 544.

nel becco. Le estremità superiore ed inferiore sono terminate da fascie di porpora, come ne' cistofori di Efeso, Pergamo, Trulle, Apamea, Laodicea. Ciò nullaostante non vi si rileva la rappresentanza d'una cista mistica dacchè vi mancano le anse per portarla al luogo del sacrifizio. La forma cilindrica e i tre peducci, su cui poggia, ne ravvicinano anzi la semiglianza alle ciste di bronzo che, contenenti gli arnesi di acconciatura e di bagni. denonevansi nei sepoleri . Confermano quest' asserto l'offerta di corone e ghirlande agli estinti, ripetuta sul monumento, e gli uccelletti che spesso adornano le scene mortuarie. L'antica cerniera, profanamente fratturata per incassarvi la Diana triforme, accenna all'epitema. Il buco nella parte inferiore attesta dell'uso ad erificio di fontana, o serbatoio d'acqua. Gli Zanetti. considerato forse il monumento come semplice sculto ornamentale, pubblicaronlo (1) a base della Diana, senza aggiungervi un cenno d'illustraziono. Burckardt trattò questo sculto di tanto interesse colla solita leggerezza (2).

A schiarimento ulteriore di questa e delle altre ciste parallele è vantaggioso l'esame degli Etruskinche Spiegel di Odoardo Gerbard (3), in cui il dotto tedesco riassume con larghe voduto quanto serissero su quest' argomento Panell (4), Lami (5), Schiassi (6), Bröndstedt (7).

<sup>(</sup>f) II, 8.

<sup>(2)</sup> α Dreiseitiger Untersatz mit vortrefflichen bacchischen Figuren. » Der Cicerone, p. 514.

<sup>(3)</sup> Berlin, 1843, part. I, p. 1-73.

<sup>(</sup>A) De numis cistophoris. Lugduni, 1734, 4.º

<sup>(8)</sup> Sopra le ciste mistiche. Leggesi in Saggi di dissertasioni dell'accademia di Cortona. Roma, 1742, 4.º, vol. I.

<sup>(6)</sup> Sopra una cista mistica trovala nel Bolognese l'anno 1817. Bologna, 1818, 4.\*

<sup>(7)</sup> De cista aenea Praeneste reperta. Hafaise, 1836, 4.º

#### 463. STATUA INCERTA.

Alt. m 1.14. Prov. Grimeni, 1544.

Statua formata da vari pezzi: la testa di donna coronata di fiori fu supplita al naso, alle labbra, all mento: delle dae pupille incavate l'una fu ostruita con marmo. Il Ironos superiore, cui furono rimessa il braccio destro, l'avambraccio sinistro e la mammella sinistra, è pure di donna. Il tronco inferiore ristaurato, coperto di mantello, pare appartenesses astatua virile, loc-chè pure desumesi dalle gambe. Debbono attribuirsì a lavoro del secolo decimosesto i piedi con socco e la base.

# 164. TAZZA .

. m. 8,11. Prov. Conterini, 1714.

Piccola tazza rotonda, ornata esternamente di costole a lobi concentrici, sorretta da un alto piedistallo dello stesso marmo bianco venato.

# 165. DIANA LEUCOFRINA.

Ait. m. e,ce. Prov. Molin, sute.

Torso del simulacro di Diana, che setto nome di Leucofrima adoravasi in Efeso. Il corpo, cui manceno la leeta, il collo, il il braccio destro, l'avambraccio sinistro, i, piedil, è fascialo o chiuso in una guaina, a quattro compartimenti trasversi, ornati di teste. Quantucque il marmo sia in uno satto di pessima conservazione, rilevasi bastantemente la totale mancanza delle molte mammelle, de segni dello Zodiaco e degli altri emblemi effigiati nelle statue più cospicue di Roma, Napoli, Parigi, Berlino.

# 166. DONNA STANTE, TAY, XXXII.

Alt. m. 1.11.

Prov. Grimeni, 1986

Donna stante, incoronata, poggla colla sinistra (tenente un pannilino), a colonnetta riquadra, colla destra sta per appressarsi alla bocca una patera: tiene avvolto all' omero sinistro un serpente. Gli Zanetti la credettero (1) Cleopatra, convenendo coll'artista che per tale ristaurolla. Se però le si leviuo le parti aggiunte, la testa diademata, il collo, l'avambraccio destro, il pannilino e la colonna, la parte anteriore del piè sinistro, e brani di veste qua e là suppliti con marmo greco e gesso, non resta d'antico che una statua muliebre con sotto-tunica e peplo, di buon lavoro, tale che lascia travedere le pieghe e il serpente avvolto al braccio. Questo rettile determinò l'attribuzione degli Zanciti, attenutisi a taluna delle opinioni varie sulle cagioni della morte di Cleopatra, riferite da Plutarco (2), Vellejo (3), Svetonio (4), Orazio (5), Properzio (6). Però le più ovvie osservazioni dauno a conoscere che il preteso aspide è un braccialetto sotto quella forma, locchè è pure confermato da Winckelmann (7).

- (1) 1, 5.
- (2) Al fine della vita di M. Antonio .
  - (3) 11, 87.
  - (4) Ottav. 17.
  - - \* . . . . . . . . . . el asperas
    - « Tractare serpentes, ut atrum « Corpore combiberet venenum. » Carmin. 1. 37.
  - (6) a Brachia spectari sacris admorsa colubris,
  - « Et trabere occultum membra soporis iter. » 111. 9, 53.
  - (7) Storia dell'arte.

Hamdhor (1), Viscooli (2), e più a lungo da Raoul-Rocchete (3). Arroge che davasi il nome speciale di ēpr, alle armille a serpe, avvolte al terzo superiore dell'omero sinistro nelle statue di porecchio divinità (4); che abbondano i muset di simili amesi in oro, argento, bronzo. "Non credo fuor d'opera il riferire come il costume di adoperare armille foggiate a serpenti fu dapprincipio ornamento proprio delle ninfo bacchiche: onde le si vedono frequentemente usate dal presonaggi diosisiaci.

Lo stile della testa, affatto contrario alla severità del lavoro originale, la annuncia moderna anche a chi non si accorge dell'innesto nel busto. La patera nella destra accenna al motivo riconosciuto dal ristauratore: conservasse Cleopatra il voleno in un calamistro nascosto fra le trecce.

Clarac che non elbe sotl'occhio la statua da lui pubblicata (3), ripeteva quasi testualmente le osservazioni degli Zanetti (6), tratto precipuamente in inganno dall'errato diaegno, che presenta le volute serpeggianti sulla parte superiore del braccio, mentre nel marmo lo avvolgono. Più a proposito ne scrisse Thiersch (7), encomiandone ciò cho resta d'antico.

- (1) Usbar Mahlerei, 1, 185.
- (2) Museo pio-elem. II, 44.
- (3) Monum. ined., 1, p. 26.
- (4) a Brachio aummo sinistro. » Festo.
- (8) Muste de sculpture, tav. 912.
- (6). Satute hire conservire, d'un actipieur grec instruit et diégret. Cilepière est dévoit, su moment on elle se his monéte par l'aspic. Cilepière est dévoit, su moment on elle se his monéte par l'aspic. « elle porte un vase de la man droite; la main gauche, placés sur une ve colonne, item un moucheir. Les truits sont forterneur cingals par la douis leur (1). Elle ale diadren à fretanzi; les chanssures sont des solans, es ure une seule attache. Le pépular ve de l'égaule goute sous le bras droit, moutre s'attacher sons le bras gauche et s'étend de manière à couvrire ce bras jupuqu's posjegués, leit, lom. V. p. 191.
- (7) « Es bleibt also übrig eine weibliche Statue mit Tunica und Man-« tel, welcher, von vortrefflicher Arbeit, die Tunica durchscheinen lässt, an

# 167. FRAMMENTO D'ERMA DOPPIA.

Prov. Molin. 1816. Alt. m. 0,20.

Testa frammentata in marmo pario, che, esaminata attentamente, dovea in origino rappresentare una erma a due facce. La grossezza del marmo, la limitazione della faccia, le parti tolte collo scalpello dal ristauratore per figuraryi al di dietro una chioma cadente, le masse istesse delle chiome condotte ne due sensi, anteriore e posteriore, tolgono ogni dubbio. Forse lo stato di deperimento della faccia opposta consigliò la profanazione dell'originale. Però le poche traccie che restano, accennano alla rappresentanza d' Euripide appaiato con altro greco illustre, forse Sofocle, Aristofane, Poggia su peduccio di pudinga.

# 168. APOLLO.

Alt. m. 0,04.

Prov. Grimoni, 1400-

Statua d' Apollo nudo, stante, coi capelli parte ondeggianti sullo spalle, parte raccolti in nodo sulla fronte. La testa è di moderno ristauro, come lo sono pure le gambe, le braccia e il tronco d'albero coll'appeso turcasso. Il piede sinistro, sollevato in parte, accenna al riposo della persona sul tronco, che dovea allungarsi sino all'altezza d'appeggio del braccio destro. La posizione della divinità è in atto d'ispirazione.

<sup>«</sup> wie am linken Arm die als Armschmuck dienende Schlange, welche sich « in der dort heträchtlichen Anspagnung des Mantels gleichsam abdrückt, » Reisen in Italien. p. 228.

#### 169. SIMPLEGMA.

Ait- m. 0,79-

Prov. Grimani, 1864-

Frammento d'un simplegma che, a giudizio di Thiorsch, rappresenta l'Ermafrodito nell'atto di svincolarsi dagli amplessi del Fauno (1). Di quello non resta che il tronco superiore con parti di coscie, cul si aggiunsero la testa, il terzo superiore dell'omero destro, la mezza coscia sinistra, che però credo originali. Scorgonsi qua e là traccie dell' altra parte del gruppo. La somiglianza agli Ermafroditi di Dresda, il contorcimento della persona e specialmente della testa, la tensione del braccio destro, la parte d'omero sinistro stretta alle ascelle per la violenza della compressione attestano non lontana dal vero l'opinione del dotto archeologo bayereso. Arroge che l'Ermafrodito marciano va adorno di braccialetto, non altrimenti che nella gemma pubblicata da Guattani (2). La figura, rivolta arditamente a destra, presenta nella distensione maggioro lo sviluppo leggiadro del corpo; e le forme nelle parti illese, specialmente del dorso, sorpassano, a giudizio degl' intelligenti, le più celebri ripetizioni di questo soggetto (3).

<sup>(1)</sup> a Der Hermaphrodit, Bruchstück einer Groppe, wie die heiden in n Bresden, wo er nich den Umarmungen eines Faun entwindet. » Reisen in Italien , p. 231.

<sup>(2)</sup> Monum. ant. ined. Settembre, 1785, p. 69.

<sup>(3)</sup> α . . . . . eine kühne Wendung welche die ganze weiche Gestalt a in höchster Ausdehnung entwickelt ahne Uchertreibung. Die Formen

<sup>«</sup> an den naverletzten Stellen, besonders in Rücken sind von aussernta dentlicher Weichhelt, und übertreffen vielleicht noch die berühmtesten a Wiederhalungen des Hermaphraditen, welcher auf seinem Lager entschlom-

a mert ist, » Thiersch, Ivi.

# 170. STATUA MULIEBRE.

Als m. e.14. Pror Grimani, 1884.

Statua in marmo pario, di donna gradiente, vestila di unica e peplo. I eugini Zanetti la pubblicarono (1), come una Marciana, riferendosi all' acconciatura della testa, che è evidentemento moderna, uon avvertendo d'altronde che la distribuzione delle pieghe di questo gergejo lavoro accenna a severità arcaica di tempì anteriori. Moderna è pure una parte inferiore della veste a sinistra in un col peduccio. Clarae pubblicatala (2), no serisse tentone, come ne parterebbe un cieco indettato (3).

## 171. TESTA DI VECCHIO.

. m. s,st. Prov. Grimeni, saec.

Testa d'uomo dechinante alla vecchiaja, con capelli corti, riattaccata al proprio busto. Posa su peduccio di marmo rosso di Verona.

# 172. STATUA MULJEBRE,

Alt. m. 0,00. Prov. Grimoni, 1986.

Statua di donna piegata in avanti, poggia a un pilastro, cui presso era un Amorino, come rilevasi dall'ala rimastavi attac-

- (f) I, 20.
- (2) Muste de sculpture, tav. 943.
- (3) α Petite statue ou l'on a reconnu, dit on, Marciane, par compaα raisou avec ng médaillou du musée Tiepolo..... Cette statue ne pa-
- a rait pas avoir été restaurée. » Ivi, tom. V, p. 233.

cala. La veste che le avvolge la parte inferiore della persona, l'acconciatura di testa, il pilastrino, il putto accentano a Venere. La testa originale fu riattaccata; sono di moderno ristauro il braccio destro di sfucco, il pilastro, metà del peduccio: manca l'avambraccio sinistro: il peplo è qui e qua racconcialo.

# 173. TORSO VIRILE.

Ait. m. e.st.

Torso d'uomo nudo, stante, cui mancano testa, braccia, la parte destra inferiore dal terzo della coscia in giù, la gamba sinistra. L'inclinazione del corpo e un avanzo di marmo attaccato al fianco destro mostra che poggiava alla ramificazione d'un tronco d'albero.

# 174. AMORINO.

Alto 10- 1444-

Prov. Grimani, 2000.

Amorino staute, alato, seminudo, coronato di rose. Il scuo della clamide, affibbiata sulla spalla destra e raccolta sul braccio sinistro, è ricolmo di fiori. Poggia colla coscia sinistra du n tronco, alla destra restano accora sul peduccio le tracce di piedi e di Egipane o di capro, cui Amore accarezava el offeriva alcun che: la direzione del braccio destro mancante e le traccie di attaccatura alla coscia destra confermano l'Induzione.

### 175. TAZZA A LUCERNA. Tav. XXXI.

Alt. m. s, 10. ) Long. m. e, 12. (

Proy. Molin, 1818.

Tazza di marmo greco efligiata a lucerna antica, che anteriormente rappresenta una maschera satirina (l'apertura della cui bocca, con mento stranamente proteso, forma il beccuccio): posteriormente va adorna d'un grifone ad ali tese. Bucata servi a recipiente d'acqua.

#### 176. BASE BACCHICA.

Alt. m. 0.44

Base triangolare di candelabro, il cui plinto è fregiato di fronde a disegno, con isfingi alate agli angoli. Sull'una delle faccie un Fauno nudo, il cui pedo pastorale poggia ad ara campestro, suona la doppia tibia: sull'altra una Baccante, simile all'allegata al num. 159, volta la testa al cieo, quasi in atto d'ispirazione, souole e percuole II cembalo. Nella terza un Safiro nudo è in atto di danzare. Lo slesso soggetto è trattato al num. 140. I cugini Zanetti, ripototta la base (1), credono che superi le altre in bellezza e sinçolarmente nella squisita e leggiadra forma del disegno. La cornice, le costole agli angoli, "averale a fusernole, le sfingi sono di moderno rislaturo.

(1) II, 35.

### 177. BUSTO MULIEBRE.

Alt. m. e,es Prov. Grimeni, 1986.

Busto di donna stolata, creduta dagli Zanelli (1) Antonia mirco o di Druso: benchè l'acconciatura a capelli simmetricamento ondeggianti sia la propria, non confrontano i tratti della fisonomia colle rare medaglie che s'hanno di questa augusta. Del resto la maniera del lavoro, la candidezza del marmo, ta mirabile conservazione dello sculto ingenerano il sospetto che possa essere una copia del secolo decimosesto.

# 178. VITTORIA.

Prov. Molin, 1414

Statua in marmo greco di donna vesitia di unica, succinta con doppio cinto mammiliaro (ταιπα) ed al fianchi (ζοτα, ζότρια, τετζόγια) con testa virile modorna, di rozzo lavoro. La direzione delle braccia, che ora mancano, la piogatura delle ginocchia, l'ondoggiamento proprio della reste rivetano all'ochio esercitato la preesistenza d'una Vittoria. Il peduccio è di pietra molle di Costosa.

Alt. m. 0.51

# 179. ISIDE . Tav. XXXIII.

Alt. m. 6,70. Prov. Molie, 1016.

Donna stante con armille agli omeri. La veste aderente alla persona le scende fino a' piedi o ripiegasi in guisa che il lembo

(1) I, 8.

estremo si abbassa da fianchi a mo' grombiale appuntito. Il potto va adorno, d'una specio d'efod, su cui campaggiano teste di bovi, cavalieri, na mezza luna, una falciola ed altri stromenti che lo stesso diligentissimo Thiersch appella indiciferabili (1). Forse lo scultore (certamente romano) vollo dare la statua d'iside, riscontrandosi simili emblemi nei cinto d'un'iside del museo borbonico di Napoli. Rozzo scarpellino v'apposo la testa in pietra mollo: mancano il braccio destro e l'avambraccio sinistro.

Per aderire ai desiderj del ministro dell' istruzione pubblica in Francia, fu nel 1864 trasmesso a Parigi il gesso di questa statua, ad uso della raccolta di modelli di quelle scuole di disegno.

# 180. STATUA MULIEBRE.

Alt. m. c.cs. Prov. Molin. sauc-

Donna gradiente con tunica a piegbe parallelo, alla quale mancano le braccia e le parti anteriori de pledi. La testa di marmo ignobile e di pessimo lavoro fu ridotta da proporzioni maggiori per applicarsi a questa lodevole stalua in marmo greco, di puro stile arcaico.

# 181. TESTA MULIEBRE.

Alt. m. 4,54. Prov. Grimani, 1884.

Testa di donna con capelli acconciati convenzionalmente intorno alla fronte, e giro molteplice di treccie al vertice. Ristau-

<sup>(4)</sup> α Die Brust mit Geräthen geschmückt ist, unter denen sich eine α Kiste, ein Oblong wie ein Spiegel, ein kneifähnliches Messer bey anderem α mir unerklärlichen beündet. » Reisen in Italien, p. 229-230.

rata il naso, le sopracciglia, lo orecchie, fu innestata a busto stolato di marmo diverso. li peduccio è di rosso di Verona.

#### 182. STATEINA D'IGNOTO.

Alt. m. 0,54-

Prov. Molin, 1816.

Statuina d' uomo stante, rappresentato a mo' Cicerone, colia destra poggiata al seno delle pieghe del pallio, che a larghe falde gli si raccoglie sulla spalla sinistra, e col rotolo neil'altra mano: non convengono però a Cicerono i tratti del volto, il collo (1) e, ch' è più, la calvizie. Sono da attribuirsi a moderno ristauro il naso, il collo rimesso a calce, i piedi, una parte estrema della veste. La scabra superficie dei marmo è indizio della lunga sua esposizione alle crisi atmosferiche.

# 183. STATUA MULIERRE.

Prov. Grimeni, 1341. Alt. m. 0,57-

Statua di donna stoiata, con braccio destro nudo al petto, raccoglie col sinistro la palla cadente: è antica la testa apposta, di miglior lavoro che il resto: manca l'avambraccio sinistro: ie dita della mano sinistra e parti della veste sono restaurate in gesso .

# 184. TESTA IMPERIALE.

Alt. m. 0,53

Prov. Grimeni, 1540.

Testa d'imperatore coronato d'alloro, a cui ravvisare sono ostacolo i molti restauri a stucco al naso, alle guancie, agli

(1) Procerum et tenue collum. Brutus, 91, 313.

archi sopraccigliari, alle orecchio. Non è antico il busto vestito di corazza, su cui sono effigiati due schiavi seduti a pie'di un trofeo, e più sotto una maschera alata: io sospetto che questo motivo siasi tolto dal torace della statua di Trajano, della collezione Borghesl (1). La borchia del paludamento sulla spalla sinistra è di alabastro fiorito. Posa su peduccio di marmo nero.

#### 185. GIOVE.

Alt. m. c.cc.

Prov. Grimani, 1864.

Statuetta di Giove, la cui testa originale riattaccata è cinta del diadema. L'himation gli scende maestosamente dalla spalla sinistra, ed è sostenuto dalla mano destra al fianco, restando perciò scoperta gran parte del tronco, come nelle statue del Vaticano (2) e del Campidoglio (3).

# 186. PASTOFORO, TAV. XXXIV.

Alt. m. 0,25.

.

Prov. Zelien, 1749.

Statua d' uomo accoccolato, in granito, colle braccia incrociate sulle ginocchia, coperto la testa di calicanta, con nappo al mento, quale il descritto al num. 114. Nell'iscrizione verticale leggesi ln segni geroglifici: Venerazione ad Ammon-Ra, perchè conceda una vita equale ad . . . . . : il resto è scancellato. Recente è la scultura del bassorilievo del dinanzi, colla quale si volle rappresentare la divinità nell'edicola. In fatti la freschezza del taglio; la figura incompiuta anzi solo abbozzata;

<sup>(1)</sup> Visconti, Monumenti scelti borghesiani. Mileno, 1837, tav. XIX, 3. (2) Visconti, Musso pio-clement. tom. I, tav. 4.

<sup>(3)</sup> Righetti, Descrisione del Campidoglio, tav. 42.

lo intersezioni delle dita no piedi, fatte a casaccio, dacchò nell'unico piede sculto se ne segnarono sei; finalmente la sconvenienza di un pastoforo accoccolato appalesano abbastanza le giunto posteriori.

# 187. MASCHERA COMICA.

Alt. m. 0,40

Prov. Grimeni, 1980.

Maschera comica simile a quella del num. 113: la parte anteriore del naso è rimessa a stucco.

#### 188. STELA EGIZIA. TAV. XXXV.

Alt. m. c.ss. - Largh. m. c.so

Acquisto.

Stela sepoterale egizia che, con molta verosimiglianza risale al tempo della dinastia di Rhamse, oltro a mille anni avanti Cristo.

Sotto l'urco o disco alato del sole, simbolo del dio Ba (Achre), leggosi: Hudu, dio grande, signore del cirelo. L'anima del trapassato (di cui leggosi il nome sulla testà dell'offerente: Nafar-Tum-Arias) sta ritta in atto di presentare supplichevole ad Osiride seduto su trono elevato, ed Iside che gli sta in piedi di dietro, un deschetto cario o'diferte. La leggonda di solto dice: Onore ad Anubi del nomo Ipzelite, aceiò conceda onesta (Cella) sepoltura al dejunto Nafar-Tum-Arias, figlio di Chunz e dello moder Talanafart.

È da notarsi che simili stele abbondano ue' musei d' Europa quanto le stelo greche.

Jacopo Morelli pubblicò questo sculto ad incavo (1) quando

(1) La Libreria Pinelli, Venezia, 1787, tom. V, p. 335.

era ancora di proprietà della ricca famiglia veneziana Pinelli, dalla quale passò per acquisto alla Marciana.

#### 189. ERCOLE ED ONFALE, TAV. XXXVI.

A's. m. e.ss - Latub. m. e.ss Acquisto, 1847.

Bassoriliovo di eccellento lavoro in marmo pario, rappresentanto Ercole ed Onfale, inferiormente frammentato così cho mancano i piodi a tutte le figure. Ercolo barbuto, nudo, stante, avvolta al braccio sinistro la pelle di leone, tiene la clava poggiata al suolo, conserto mollemente il braccio destro coi sinistro d' Onfale. Questa coperta di chiton scollacciato, con acconciatura di testa a tuture e sfendone, regge colla destra la vesto ricadente. Un Amorino alla sinistra d'Onfale, quasi in atto di rabbonirla col persuaderla ad avvicinarsi ad Ercolo, simboleggia i costui vaneggiamenti per questa regina (1). La verità del soggetto è confermata da un bassorilievo del museo Borgia, pubblicato in foglio volante dal cardinalo Borgia, e quindi da Millin (2), Creuzer (3), e nel Dizionario mitologico di Milano (4), sul cui plinto leggesi OMPHALE-HERCULES: in questo però si riscontrano le differenze seguenti: manca l'Amorino; Ercole imberbe tieno la ciava colla destra; Onfale nuda fin oltre la cintola pone la destra sulle spallo d'Ercole, col qual atto prende possesso del proprio schiavo. L'Amorino è nel soggetto medesimo rappresentato su vaso di terra cotta

<sup>(1) «</sup> C'est d'ailleur un fait établi par une foute d'exemples analoques, que les anciens artistes avaient l'habitude de personnière he afe fections de l'ame, sur-tout celle de l'amour, et de les rendre sensibles

aux yeux par des figures accessaires, telle que celle que nous voyons a ici. » Ranul-Rochette. Monum. inad. 1, p. 67.

<sup>(2)</sup> Galarie mythologique. Paris, 1811, tav. CXVII, p. 453.

Raligions da l'antiquité. Paris, 1811, tav. CLXXXIV, n. 672.
 Vol. II, tav. 55, 1.

dolla collezione Hamiltoniana (1), nol museo Vorslejano e nel Borbonico (2). La sottigliezza della veste d'Onfale conferma il dettato di Filostrato (3) già notato da Winckelmann « che i « Lidi praticavano il contrario de' Greci, e di leggerissimo pan-« neggiamente coprivano quelle parti del corpo che da questi « ultimi erano laseiate Ignndo » (4). Ma ehi converrà col dotto tedesco sulla strana interpretazione dell'alato faneiullo? « Fra « questi duo personaggi si vede una piccola figura d'uomo, « che sembra essero un genio, e cho petrobbesi riguardaro « come Morcurie, incaricato di render Ercolo alla regina di Li-« dia (5); nulladimono questo sarobbe il solo monumento an-« tico rappresentante questo dio con lunghe alo agli omeri. « Quell' alato faneiullo tutto bianco peteva essere eziandio l' ani-« ma d'Ifito, ucciso da Ercolo, eho per espiar tal colpa, se-« condo l'oracolo d' Apollo, ad essere sehiavo d' Onfale s'as-« soggettò (6), a meno che non sia il genio dell'amore, cho « viono a distrarro Onfale dalla sua occupazione, onde trarla « ad aecogliero il giovano eroe, cho bon presto diverrà l'og-« getto della sua tenerezza » (7); locebè dovea di botto asserirsi. Piace al professoro Overbeck ravvisare nella donna anzi un' Auge eho un' Onfale, la quale presa perdulamente d' Ereole, non si ritrarrebbe dall' oggetto delle sue affezioni (8).

Ottone Müller, discorrendo le varie forme sotte cui è rappresentata Onfale (9) nel monumenti finora conosciuti, dimen-

<sup>(1)</sup> Tom. I. p. 71.

<sup>(2)</sup> Bullettino dell'Istituto di corrispondenza archeologica, 1858, par. 137.

<sup>(3)</sup> Lib. I, c. 30.

<sup>(4)</sup> Storia dell' arte, lib. 1V.

<sup>(8)</sup> Sofocle, Truckin. v. 282. — Apullodoro, Bibl. 1. 2, p. 73.
(6) Diodoro Siculo, libro IV.

<sup>(7)</sup> Ivi .

<sup>(8) «</sup> Omphales zieht sich nicht vor Herkules zurück, sie liebt ihu, und ist seine Herrin. » Così in lettera a me diretta.

<sup>(9)</sup> Handbuch der Archaologie der Kunst, p. 680.

tica affatto il capolavoro marciano, che, già esistente nel museo Grimani, fu venduto al negoziante Sanquirico, da cui acquistollo nell'anno 1847 la biblioteca marciana.

# 190, STELA SEPOLCRALE.

Alt. m. c.ss. - Largh m. c.cc. Proc. Grimeni, 1200.

Bassorlisvo di buon lavoro, rappresentante donna vestita di innga tunica, che solleva ceremonialmente colla sinistra il velo dal capo, e colla destra mesce dall'inochoe su patera ad un guerriero, presso ad un'ara: a' suoi piedi è lo scado argolio: a qualche distanza dalla sacerdotessa un giovane coperto d' ámatión (il mortale presso la divinità e l'eroe) alza la mano a simbolo d' adorazione. La superficie del campo ritoccala moderatamente induce il sospetio siansi cancellate la traccie del portholo del tempio, che ammirasi in una atela del Louvro, di che dirò più sotto. Gli Zanetti (i) male interpretarono a placenta il rialzo dal mezzo della patera, e nel disogno posero falsamente nella sinistra al ministro un oggetto indeterminato.

Due bassorilievi paralleli ammiransi in questa casa Giustiniaus usule Zattere e nel Lourro (2). Nella stela giustinianea, i
lnecritita λατρικα Δαείτροκ Μικλόπος, il guerriero sparge profunii
sull'altare: nella parigina l'elmo deposto presso lo scudo e la
clamide discinta alludono al ritorno da un fatto d'armo, mentre e converso nella marciana l'elmo in capo e la clamide aggiustala sulla corazza accennano a partenza pel campo: ambedue rappresentano nn sacrificio agli Dei, quella di riagraziamento per l'ottenuta vittoria, questa di supplicazione. Dietro
l'opinione di Friodertchs, un guerriero coll'elmo in testa e il

<sup>(1) 1, 48.</sup> 

<sup>(2)</sup> Musts Napoleon. Paris, 1806, tom. 1V, tav. 76.

busto imbracciato (1), in un'anfora arcaica del museo reale di Berlino, allude al congedo preso dalla famiglia.

### 191. STELA SEPOLCRALE.

Alt. m. 0,49. - Largh. m. 0,41.

Prov. Grimani, 1514

Stela funcrale del terzo secolo dell'era nostra, come mostra la maniera del lavoro assali trascurate o il confronto collo untichità cristiane contemporaneo. Uomo togato con testa fratturata siedo nel mezzo: egualmente seduta una donna stolata di fronte è in atto di trarsi colla destra il velo dalla faccia: comune ad ambedue è un suppedaneo. Agli angoli vedonsi ritto due donne stolate, l'una delle quali velata. Un putto nudo sta presso il sediti dell'unon.

Scena famigliare allusiva all'ultima dipartita, nella quale, come nelle succedenti, non sono a ricercarsi quegli arcani simboli, onde tanlo si compiacquero a lempi andati gli eruditi archeologi, non esclusi i sommi Winckolmann e Visconti, a' quali ora anclano rinnirsi in Germania alcuni pochi ch'io mi permetterò di nomare i permistici. I scheduti, forse coniugi, sono gli estinti (2); superstiti le donne stanti, prohabilmente, lor figlic; il putto igundo, frequento nelle stele mortuarie (3), un cernula favorito del padrone. Il rotolo svolto in mano al sedente potrebbe alludere a quello che iu mano a Cloto carale.

Gerhord, Archäelogische Zeitung. Anneta XIX (1861), tav. CLVI, pog. 207-209.

<sup>(2)</sup> Rinck, Kunstblatt, 1828, n. 42, 7. — Description de la Morée, 111, tav. 16. — Gerhord, Annali dell'istituto di corriep. archeol., tom. 1X, p. 120. — Müller, Archäologie der Kunst, §. 431, 2.

<sup>(3)</sup> Maffei, Museo Veron. Lill, 12. — Zoege, Bassirilisel di Roma, I, lav. 11. — Magnan, La città di Roma descritta, I, tav. 75. — Collesione del museo Nani, num. 240, 249. — Museo marciano, n. 221, 235. — Clarac, Musea de sculpture, tav. 155.

terizza il libro del destino (1). Sacro è il rito della rimozione del velo ripetuto in monumenti simili (2): la nobile effusione della Iristezza.

# 192. BASSORILIEVO MUTILO.

Ait. m. e,se. - Largh. m. e,se. Prov. Molin, 1855.

Putto ignudo fra due persone togate. Bassorilievo mutilo superiormente ed inferiormente, in guisa da non offerire tracce bastevoli a rilevarne il soggetto.

# 193, 199. TRONO DI SATURNO. TAV. XXXVII.

192. Alt. m. 0,57. - Largh. m. 0,05. Prov. Chiesa dei mira-189. - - 0,28. - - 0,71. coli. - Venezia, 1211.

Bassorilloro di marmo pario diviso in duo pezzi, rappresentante parte del trono di Saturno. Dei qualtro genj alati, stanti, su fondo d'architettura corinitia, due (n. 193) portano la piccola falco dotta zipra, sirpicula falta (3), due (n. 199) lo secttro di cui resta la parte inferiore. Errano perciò, a mio credere,

<sup>(4)</sup> Raonl-Rochette, addotti gli esempii di parecchie stele mortuarie, scrive: « Ces rouleaux sont évidenament les livres renfermant les arrêts e du destin, τό ππρομείνον, τά τὸς είμερρίτης, et à ce titre, l'un des attributs accoutumés des Pasques. » Monum. ined. 1. p. 420.

<sup>(2)</sup> Maffei, ivi, XLVII, 1, 5; XLIX, 5, 2; L1, 3, 10, 13; LIII, 3, 7, 9, 05, 15, 13, 2-Aceta, ivi. — Mappan, ivi. — Collet: Nand, num. 80, 217. — Winckelmann nell'illustrazione d'un bassoriliere con fatti di Tesse, così descrire la donna riminare il relor: La parte antierore il questo e soggetto ricanosci. . . . . . In quelle donna difficiationi qual dovette ex sere Eura ori sectivis parlare della di lol (Egeo) partenza. » Monum. Innel, p. 30, 11, 11.

<sup>(3)</sup> Caredoni, Spioil. num., p. 300. - Mionnet, Catal. medaill. gr. suppl. IX, tar. IX, 5.

Jacopo Morelli che nella harpa vide una spada (1) o Thiersch che, credutala un timone, rileene rappresentato nel soggetto il trono di Nettuna (2). Simile istromento con curvatura all'estremità, riscontrasì pure in mano di Tesco, allorchò si apparecchia ad enterare nel labrinto, in un dipinto di Pompo (3). Anche il dotto Jahn, vi riconosce una harpa, attributo d'altronde dei soli Kronoso o Saturno e Perseo (4). Rimandiamo a Millin (5) e Bolitger (6) chi discierasse più dettagliate notizie sull'uso di quello stromento. Ora gli indicati attributi nonchè il confronto col monumento intero del trono di Saturno, conservato al Louvre (7), consigliano la determinazione del soggetto rappresentato, che dovea formar parto d'un fregio in san Vitale di Ravonna, come si nolerà più sotto, in uniono al monumento di Netuno, pubblicato e descritti da Montfaucon (8) e Jacopo Belgrado (9).

Questo egregio capolavoro dovuto a' migliori tempi dell' arte greca, fu lodato a una voce da quanti ammiraronio (10), fino

<sup>(1) «</sup> Qualtro puttini forniti dello scettro di Giove e della spada di Mor-« te . » Notizio d'opere di disegno, p. VIII.

<sup>(2) «</sup> Brachstücke eines Thrones des Poseidon , enthallend Knaben, die « seine Geräthe tragen. » Reisen , p. 247.

<sup>(3)</sup> Bullettino archeol., 1834, p. 145.

<sup>(4)</sup> Es ist nämlich keln Schwert, sondern die Harpe, welche neben 

« der graden Klinge auch eine Kromme hat, welche sonst nun dem Kronos und Persenszukommt. » Archäolog. Beyträge, Berlin, 1847, p. 236.

(3) Monum ined., 1, 219.

<sup>(6)</sup> Idean zur Kunstmythologie, I, 221, 228.

<sup>(7)</sup> Visconti, Notice da ta gaterie des antiques du mueta Napoleon.
— Millia, Menum, ined., I, ert. 20. — Pirenesi, Monum. antiq, du mueta Napoleon, I, tav. I. — Cierac, Muete da sculpture, vol. II, part. I, p. 1, e. segg., tav. 218.

<sup>(8)</sup> Antiquitée, supplem. 1, tav. 26.

<sup>(9)</sup> Il trono di Neituno, Cesena, 1766, foglio.

<sup>(40)</sup> Sanovino, Fenezia descritta, 1881, p. 63. — Coreer, Ecc. ven. 1749, III., p. 604. — Temany, Fired durative users, 1778, peg. 8476. — Zanctit, Delia pittura veneziana, p. 4; Trattato della monte di Trevigi, p. 1815. — Millin, Dictiona. III. p. 715; Monum. incel. 1, p. 272; Magasin encyclop, 1815. — e Di salico e superado lavore sono e sesti consucentari riconosciali, e vuolai acora che Trisno cella lossipe e sesti consucentari riconosciali, e vuolai acora che Trisno cella lossipe.

a ritenersi da alcumo opera di Prassitele o di Fidia (1). È perclò che non può leggersi senza il più alto stupore la sfuggevole e falsa Indicazione datane di recente da Burckhardt (2). Marco Fantuzzi pubblicollo con disegno lnesatto (3), che però conserva le tracce del ristauro. Che fin da avanti il 1335 fosse trasferito a Venezia è fatto asserito dal diligente Morelli: « Notabile cosa è « che nel 1335 quel trivigiano (Oliviero Targhetta) qui cercasse « quattro puttini di marmo, tagliati fuori da un' antica scoltura « di san Vitale di Ravenna. V'è perciò buon argomento da po-« ter credere che sino d'allora trasferiti fossero a Venezia (4). » Errò quindi Cicognara ove scrisse che Pietro Lombardo fin dal 1481 seco portasse da Ravenna questi marmi per ornare la chiesa di s. Maria de' Miracoli, di cui eragli fidata la costruzione (5); abbaglio confermato da una serie di circostanze non bene avvertite da quel dotto conoscitore dell'arte. Infatti al principio del secolo decimosesto erano collocati sotto alle finestre d' un'arcata che dalla piazza di s. Marco metteva alla Frezzeria. Fu nel 1532 che la Signoria commetteva al proto Savina o ai

<sup>«</sup> palla di a. Pietro Martire li ricopiasse. » Morelli, ivi. — Ciengnara, Storia della scuttura, lib. 1V, c. 6. — a Knaben . . . . im böchgien Styl « der Konst aufgeführt. » Thiersch, lvi.

<sup>(4) «</sup> Furone di mano dell'antico Prasticle; » Sanosvino, ; vi. — « Ammorri pura mirce puchicitationi ». Praziella tribunture; « Coroner, vil. — « Due Amorria per cadauu perza di mezzo filievo, opera di sersaticle ». Prassitele ». Prassitele ». Prassitele ». Prassitele ». Prassitele ». Cicopara, vil. — « Den so con qual fondamento giudicati opera di Prassitele ». Cicopara, vil. — « Dese bedeta tilonicitate Arbeit y wird fire so at und devunce derangewiftig grabiten, dass man sie bald une der Meisterhand des Phicalies, alda une promete para l'acces kommen lesses unité ». Salvenie promete para ville se homme lesses unité ». Salvenie ». 1982. p. 197. — « . . . . . et qui sont attribués à Phidias » Lecente, Praine, Paris , 1984. p. 178.

<sup>(2)</sup> a Putten mit den Waffen des Mars, römisch. » Der Cicerone, pag. 544.

<sup>(3)</sup> Monum. Ravennati, tom. V, froutispizio.

<sup>(4) «</sup> Item quaeres de quatuor pueris de Baveuna lapideia, qui sunt « taglati Baveunae iu sancto Vitale. » Ivi, p. VIII.

<sup>(5)</sup> Morelli, ivi.

provveditori di s. Marco di trasportar quelle tavole di là alia libreria (1). Il trasporto ebbe luogo, non però a quest'ultima, ma alla chiesa di s. Maria de' Miracoli, ove furono collocate sotto l'organo e descritte dal Sansovino. Noi dobbiamo all'opinalo di Canova (2) e alle lodevoli prestazioni dei succitato Marelli la loro rivediciazione al musoo, avvenuta prima del 1812.

#### 194. TRITONE.

Alt. m. 0,17. Largh m. 1,21. Prov. Zulien, 1750-

Bassorilievo ornamentale con tritone che, cinto al lombi di foglie di ninfez, tiene nella destra una conchigila ed il remo nella sinistra. Una donna seduta sulla groppa ondeggiante regge colla sinistra la veste. L'atteggiamento tranquillo di lei non permatte di supporre il ratto d'una Nereade, come nol celebre gruppo del Vaticano (3), benchò non possa negarsele l'attribuzione di Nereade, ove la si raffronti alle parecchie dei celebri saronagi del Louvre (4). Però dall'amplo pepto che la rioporpe.

<sup>(1) «</sup> Ad ultimo novembrio, 1532. La ilim signoria comunda a voi su mis Jacopo da Senta Strain partodo dil christiani ingigori porroditori di su. Marco, che quando battenes none la case di cao di piaza che non-ser pri il violto che va alla Prezaria, viu dobinie tora quelle dis terebete de marmoro che none de mes rière a leuni pui sopra de opera notiqua, et ca non stote le finestre di dito volto, et le metered ditte de tarole nella in liberia di s. Marco che al farà di novo et cusai exeguirest al tutto. Conseires Gardinio, a Pomer Minio, a. Thoma Moreniga, 6, di estre si Geograpo Minjore, a Marco Minio, a. Thoma Moreniga, 6, di es opera Conterial. » Sundo Marino, Diarj. alla Marciana di Venezia, Append. ms. int. C. VIII, Ced. 475, p. 268.

<sup>(2) «</sup> Li due atimatissimi bassirilieri antiebi rappresentanti dua Amo-« rini per cadanoo, ora fuor di proposito collocati nella chiesa della mona-« che de' Miracoli, devomo trasportarsi al pubblico museo. » Parola conterrateci da Morelli nelle aue schede.

<sup>(3)</sup> Visconti, Musso pio-element. I, tav. 33.

<sup>(4)</sup> Clarac, Musés de sculpture, lav. 113, 114, 115, 206, 207, 208.

io la rilengo più particolarmento per una Teli (1), locchè è conerruato dal riscontro col mussico parallelo, a basso dello scalone della biblioleca imperiale a Parigi. Il trinon inscritto TPITON suona la sampogna: sulla figura inlera di donna nuda fino alle coscio, le cui estremità sono ricoperte dalla veste ricadente, leggesi GETEC.

#### 195, RATTO DI PROSERPINA, TAY, XXXVIII.

Alt. m. 0,72. Lungh. m. 1,30

Prov. Grimeni, 1868.

Bassorlikvo al cui latí due genj reggono un encarpo. Nel campo è rafligurato il rapimento di Proserpina. Plutone soduto in quadriga fisa gli ocobi compiacentemente a Proserpina, che tonta sviscolarsi dal braccio destro del suo rapitore. Quantunquo chi allenta i locosi destrieri, rivolgendosi a Plutone quasi ad al tenderne i cenni, manchi di note distintivo, è facile riconoscervi Mercurio e pel carattero di questa divinità solita ad acconciarsi a simili imprese, e dal confronto com monumenti simili (2). Lo spighe, i grappoli d'uva grossissima, le melagrano, i fichi, lo pine, donde è contesto il festone, accennano alla ubertà della Sicilia, ove còbbe luogo l'avvenimento, son che a Cerere madro della cita.

<sup>(1) «</sup> L'etat à-peu-près complet de nudité où elles (tre Nereidi) se « montreat, se convicat pas à Thétis, dont le vaste piplus était.....le « costume proprement homérique. » Raoul-Rochette, Mon. fined. 1, 90.

<sup>(2)</sup> Zeers, Barsi-ritieri di Roma, II, Irr. 97, 291. — Galliria, Giustiniani, II, Irr. 160. — Monum. matitasiani, III, Irr. 5. — Montique, II, 160. — Monum. matitasiani, III, Irr. 5. — Montique and Irr. 1 Lir. 29, 10, 41. — Gori, Inteript. onl. III, Irr. 25, 28. — Visconii, Mareo pio-ciennati, V, Irr. 5. — Laborde, Vyage d'Espague, I, Irr. 11, 92. — Zenonoii, R. pallieria di Firenzi, serie IV, Irr. 132. — Corodoni, Murco estense del Cotato, p. 97, p. 1381. — Clarze, Music de sengipere, Irr. 214.

rapita. Pochi assai sono i fiori vedutivi in copia da Thiersch (1), che dà lode all'esecuzione dei pulti reggenti l'encarpo.

Il marmo dovos formaro o la parie anteriore o la fiancata d'un sarcofago, in cui molto probabilments si espressero la avventure di Cerere e della figila, come in parcechi de'monumenti allegati alla nota 2, pag. 128. Simile disposizione dell'oncarpo o delle figure ripetula su sarcofagi è in un monumento berghesiano colla favola d'Atleone (2), passato poi al Louvre (3), e nel monumento iliaco di Lappeggio in Toscana (4). Nella estesa e profondà trattazione di quosto soggetto, Clarac (5), giovatosi degli studi cosseiusoisi di M. Welker (6), diede il numero di 45 bassorilievi antichi che lo rappresentano, ripetendo a proposito l'ingegnossa osservazione di Viscosti, che tal milo trovasi efficiato si'monumenti dedicati a giovani morti celibili (7).

# 196. NIOBIDE, Tav. XXXIX.

Alt. m. 0.47. Largh. - 1.44-

Prov. Parigi, 1818-

I figli d'Anfione e Niobe, saettati da Apollo e Diana. Parte anteriore d'un sarcofago di lavoro romano, in cui la rituale di-

<sup>(1) «</sup> Der Raub der Proserpins, umgeben von einem reichen Blumen « nnd Fruchtgewind, das von zver schönen Kosben getragen wird. » Reisen, p. 247.

<sup>(2)</sup> Visconti, Monum, Borghesiani, tav. 26, 27.

<sup>(3)</sup> Clarse, ivi, tav. 113, 208. (4) Gari, ivi, tav. 39.

<sup>(4)</sup> Gari, ivi, Lav. 39

<sup>(5)</sup> Ivi, II, p. 208-213.

<sup>(6)</sup> Zeitschrift für Geschichte und Auslegung der alten Kunst. Göttingen, 1818, p. 1-96, 193, 196, tav. 1, 2.
(7) « Un des sujets les plus convensbles aux sercophages, sourtont à

c ceux de jeunes personnes mortes senat d'avoir été mariés et qu'on sappossit avoir été enlerées par Plutan, de même que l'enlèrement de Gaa nymède par Jupitar, celui d'Hylus par les nymphes, la mart d'Archèmone, présonaient des sujets ponr les monumens funèbres de jeunes zens. » 11, 10, 245.

stribuzione delle figure corrisponde al concetto che ne aveano gli antichi. La scena rappresenta un terreno ondulato quasi a scaglioni o alle falde del Citerono (1), o nelle fiorenti pianure dell' Ermo a piedi del monte Sipilo (2), od a Tebe (3) presso l'ippodromo, ove quella gioventù esercitavasi alla lotta a piedi e a cavallo. Diecinove son le persone, quattro i cavalli ch'è bene osservare come manchino affatto nel ricco concetto del sarcofago di Firenze. Il numero dei figli qui presenti conferma l'opinione dei più, riprodotta nella narrazione ovidiana (4) e poscia da Igino (5), che sette fossero i maschi, sette le femmine (6) : quelli son nudi o vestono la semplice clamide , queste indossano il chiton e due fra esse tentano schermire i dardi coll'himation foggiato ad arco. All'angolo destro del riguardante la madre, fattosi parimenti scudo dell' himation, s' appresta disperatamente alla tutela d'un figlio e d'una figlia d'età più tenera. che le stan presso: quello, fra tutti il più giovane, atteggiato a sorpresa non è presago della morte che sta per incoglierlo: que-

- (1) Monte selvoso fra la Megaride e l'Attica.
- (2) Ramificazione del Tmolo nella Lidia, lungo il finme Ermo. Igi-
- no, fav. 9. Plinio, Stor. not., V, 29, 31. (3) Nella Beogia.
  - « Planus erst, lateque patens prope moenia campus
  - « Aasiduis pulsatua equis, abi turba rotarum « Dursque mollieret subjectes ungula glebes. »
  - Ovid. Met. V1 . 6.
  - (4) « Pars ibi de septem genitis Amphione fortes « Conscendent in equos. »
    - Ivl. VI, 6.
    - « Ultims reatabat. »
  - « Sexque datis letho, diversaque funera passis Ivi. V1. 7. (8) « Bis septem natis genitriz lacta atque superba
    - « Tot duxi mater funera quot genni. » Epitaph. 27.
- (6) « Mira et prope sdeo ridicula diversitas fabulso spud graecos poe-« tas deprehenditur super numero Niobse filiorum . » Gellio, Noet. Attic. XX, 7. Alls differenza del numero stroge la varietà dei nomi dei figli , anco presso gli autori che concordano nell'ammetterne quattordici.

sta colta da terrore solleva supplichevole le mani giunte, diriztando gli occhi alle divinità sactatrica. All'angolo sinistro Anfinon armado di corazza para i copi dello frecce collo scudo imbracciato, mentre con l'altro braccio sostiene un figito nudo,
d'anoor tenera età, già ucciao. Due podegoghi vestiti alla frigia (1) reggono un figitio e una figita moriesti. La stessa vocciais
o nutrice che risconiresti nella Niobide del Campidogito (8), nel
bassorilievo pio-clementino (3), nella ricohe composizioni dei
sarcofagi di Monaco (4) e del Latersao (5), sostenta una figita.
Nol bel mezzo dello sculto ismeno inginocchiato a terra albranca colla sinistra il freno del cavallo, tentando di voltario,
mentre colla destra estraca la freccia dal pelto (6). A sinistra
della nutrico liloneo solleva le braccia in alto di pregibiera (7).

A compimento della rappresentanza mancano le divinità Apollo e Diana che scagliano i dardi, divinità che in alcuni menumenti si presentano sullo stesso piano (8), in altri in luego emisente (9). Però la direzione degli sguardi delle figure all'op-

<sup>(1)</sup> L'antica pittura murale di villa Panfili a Roma dà ad uno dei pedagoghi il berretto frigio. Nel hassorilievo marciano Antiona e il pedagogo che gli sta presso calzano i borzacchini sila frigia.

<sup>(2)</sup> c Das abachenliche alte Weib in der Capitolinischen Sammlung, c das man als Amme mit den Nichbiede in Verbindung bringt, kommt algebraien an den Sarcophogen, z. B. demlenigen in Degenpalant zu Va-

e dig. » Burckhardt, Der Cicarone, p. 306.

<sup>(3)</sup> Visconti, Museo pio-clementino, tom. IV, p. 17. (4) Stark, Niobe und die Niobiden, tav. 4.

<sup>(5)</sup> Stark, ivi, tav. 19.

<sup>(6) « . . . .</sup> Iamenoa, qui matri sarcina quondam

<sup>«</sup> Prima auae fuerat, dum certum flectit in orbem « Quadrupedis curana, spumsntiaque ora coercet,

Quaerupeois curana, apamantiaque ora coercet,
 Hei mihi ! conclamst, medioque in pectore fixa
 Tela gerit. >

Met. VI, 6.

(7) Ultimus filoneus non profecturs precando

Brachia austolerat.

Met. iv

<sup>(8)</sup> Stark, ivi, tav. H. III, IV, IX..

<sup>(</sup>b) Dieta, Itt, tat. Al

posta eminenza dà motivo a inferire che fossero collectae negli ornati estanti agli angoli dell' epitema, come rilevasi da monumenti paralleli (1). Il saroofago Lozano-Argoli del Laterano (8), che motto si ravvicina al marciano, offre nell'epitema le indicate divintià presso gli angoli capitati (3). Non può quinti ammettersi la congettura del dotto Wagner che nell'erudito trattato sul gruppo di Niobe (6) sospettava che queste divinità fossero scolpite sulle fiancato del saroofago.

Questo pregiabile bassorilievo in marmo lunense, di buona conservazione in onta a tre cattivi ristauri, adornava fino alla fine del secolo scorso il palazzo di villa Borghese in Roma. Winckelmann pubblicollo con disegno errato no Monumenti inediti (5), essendosi rappresentati Anfiono nudo, i pedagoghi in veste semplice, e mancandovi affatto gli scaglioni del colle, ad uno de' quali d'altronde egli si riporta nella descrizione. Tali mende furono ripetute nell'edizione del 1821, locchè non poteva non essere, dacchè le tavole sono le stesse usate per la prima. Benchè la nuova pubblicazione procuratane dal dott. Giovanni Labus (6) corrisponda a capello all'originale, è da osservarsi che gli ornati dell'incorniciatura sono affatto arbitrari, e nell'illustrazione non fu avvortito che il marmo è alla Marciana di Vonezia, erroro ripetuto da G. Abeker, che nel 1839 scriveva « che tuttora fa parte del museo reale di Pa-« rigi » (7). Passò questo infatti colle altro spoglio d'Italia, a decorare la capitale del nuovo cesare di Francia nel 1797. Ri-

<sup>(1)</sup> Stark, ivi, tav. XVII, XVIII.

<sup>(2)</sup> Grifi L. Intorno ad un sepolero dissotterrato (1839) netta vigna del conte Lozano-Argoli. Rome, 1810. Estratto degli Atti dell'accademia pontificia d'archeologia.

<sup>(3)</sup> Stork, ivi, tav. XIX.

<sup>(4)</sup> Ueber die Gruppe der Niebe und ihre ursprüngliche Aufstellung, Kunstbleit, 1821, p. 93; 1830, n. 51-63.

<sup>(5)</sup> Vol. I, n. 89.

<sup>(6)</sup> Monum. scettl borghesiani. Mileno, 1837, 8.\*

<sup>(7)</sup> Bullett. dell' Istituto di corrisp. arch., 1839, p. 39.

donatici, per munificenza di Francesco imperatore, i monumenti delle arti belle, fu la Niobido trasmessa alla Marciana, Invece delle splondide basserillevo Suocetaurilia, di che s'è parlato nella memoria proomialo a questo calalogo (1).

Benchè la reconto pubblicazione del dott. K. B. Stark (2), accompagnata da ricco corredo di tavolo, torni profittevolo per clascun riguardo, a chi vogiia addontrarsi nello studio archeologico-artistico di questo soggetto, può aggiungervisi cho la frequente riproduzione di avvenimenti ferali sui sopoleri è una conseguenza di quella sana filosofia pratica degli autichi, che traevano dallo illustri svonture della storia eroica motivi di conforto alla misera condizione dell'uomo. Baoul-Rochette, cui è dovuta la sostilo esservazione, soggiungo nel fatto della favola di Niole: « Cet usago funéraire de Niobè puisó aux plus pures sources de « l'antiquité grecque, puisque Achille dans son discours à Priam, es es sert du mêmo exemple pour consoler ce malheureux père « de la perto de son fils chéri, nous explique lo motif qui fit « choisir cette fable intéressante pour type de tant do sarcovaluages » phages » (3).

### 197. FREGIO CORINTIO.

Alt. m. e.cs. Largh. m. 1,ex.

Prov. Zulian, 1795

Frammento di fregio d'ordine corintio adorno di rosoni, foglie amplessicauli a capriccio, corimbi ed aplustri.

Dei marmi ecolpiti ec. in Atti dell' Istituto Veneto, ser. III.,
 vol. VII, p. 354.

<sup>(2)</sup> Niobe und die Niobiden in ihrer literarischen, künstlerischen und mythologischen Bedeutung. Leipzig, 1863, p. XVI, 464, lav. 19. (3) Monum ined. I, p. 105.

# 198, STELA SEPOLCRALE.

Alt. m. e.se. Lurgh. m. c.co.

Prev. Grimani, 1506.

Frammento di stela sepolerale romana, rappresentante une supplicazione ad Esculapio per riguadagnar la salute. Accenna al elitisternio la divinità, la cui testa è moderna, adagiata sui letto sacro, in atto di porgere colla destra la patera al serpente (1), mentre tione collà sinistra il bacillo. Questo frammento apparentemente integro, ma riduto come recho dall' arte, trova meraviglioso riscontro nel monumenti prodotti da Winkelmann (2), Le Bas (3), Cavedoni (4), Clarac (8). Siccome l'iliustrazione di questo soggetto esigerebbe se ne parlasse più a lungo di quello permettono i brevi confini d'una trattazione speciale dello scullo, così coloro che bramassero averne nozioni più estese potranno prendere in esame le dotte induzioni del sullodato Lo Bas.

# 200. SACRIFICIO AD ERCOLE. TAV. XL.

Alt. m. e,se. Lergh. m. e,es.

Prov. Grimani, 1686.

1000

Sacrificio ad Ercole. Questo semidio, stante, nudo, colla pelle del leone sulla spalla sinistra, tiene la clava poggiata al

<sup>(1)</sup> Il culto di questa divinità introdotto in Roma l'anno 451 della ana fondazione, all'occasione d'una peste devastatrice, determisò i Romani a fabbricare un tempio ad Eculapio soll'isola del Tevere, alle cui sponde erasi mostrato un serpente sacro.

<sup>(2)</sup> Monum. ined. tav. 36.

<sup>(3)</sup> Monumens d'antiquité figurée racueillis en Gréce par la Commission de Morée. Parls, 1837, tav. 62.
(4) Musao estense del Catalo. Modens. 1842. p. 59.

<sup>(5)</sup> Muséa de sculpture, tav. 177.

<sup>(</sup>o) maste de souipiure, tar. 111.

suolo, e tocca colla mano destra un corno al bovo presentato. in segno d'accettazione; nel che è da osservare che questa comunicazione antilogica della statua cogli offerenti il sacrifizio non è infrequente nelle antiche rappresentazioni. Il prospetto del \* tempio d'ordine dorico, con colonne scanalate, senza base e collo stilobate a bugnato, quale conviensi al culto d'Ercole (1), porta improntate le tracce d'uno scalpello recente che vi fece forse sparire alcune lesioni del marmo. Ad opportuna distanza è una persona ragguardevole, stante, con tenia in capo, a piè nudi. dal cui braccio destro rialzalo scorre giù l'himation (2) la atto d'alzare la destra ad invocare propizia la divinità, la quale infatti drizzando gli sguardi agli adoratori, prende il carattere di favorevole (prospiciens). Ivi presso due giovanetti, vestiti parimenti d' himation, sono molto probabilmente figli dell' adorante. La disparità di grandezza delle figure accenna alla differenza della loro condizione, locchè è confermato dall'esempio di molte opere antiche (3), e dal numero 233 di questo museo marciano. Tre alberi senza fronde denotano forse la stagione invernale .

Queste bassorilievo di buon lavoro fu pubblicato dai cugini Zanetti (4).

<sup>(1) «</sup> Minervae et Marti et Herculi aedes doricae fleut. » Vitruv. De architectura, I, 2. — Panofka osservò in Fasi di premio, tav. VI, pag. 6 che il portico dorico rappresenta il tempio della divinità d' Eleusi.

<sup>(2) «</sup> Succincti ad liia pepse. » Propert. IV, 1, 62. — « Succinctus « poperum habitu. » Sveton., in Baligul., 32.

<sup>(3)</sup> Visconti, Museo pio-element. II, 27. — Zoega, Bassorilisvi, I, 73. — Peciaudi, Monum. Pelop. I, p. 10; II, p. 234. — Raoul-Rochette, Monum. ined., I, tav. 70.

<sup>(4)</sup> I, 49.

# 201. BACCO ADOLESCENTE.

Alt. m. 0,57. Lorgh. m. 0,55.

Prov. Grimeni, 1566.

Bassorilievo rappresentante Pacco adolescente. Il nume stante, affatto nudo, tiene un cantaro nella destra e colla sinistra un doppio tirso ederaceo, senza lacinie e frondeggi. Gll pone la sinistra sulla spalla una donna stante, vestita di lunga tonica senza maniche, a doppia zona mammillare o lombare, forse una delle sue nutrici o, più probabilmente, una menade in istato posato o tranquillo, come nel vaso Borghesi al Louvre (1): fra l'uno e l'altro giace aecosciata la pantera. Bacco riscontrasi così atteggiato nelle medaglie (2) e ne' monumenti sculti o dipinti: il doppio tirso, di che s'è parlato al num. 159, è in un Bacco del museo veronese (3). Il bassorilievo parallelo del Louvre (4) presenta il solo Bacco stante, nudo, coronato di credenno, col cantaro nella destra, la sinistra appuntata all'anca, senza tirso, fra due ceppi di vite. Il rozzo lavoro di questo (5), come pure del marciano pubblicato dagli Zanetti (6), annunzia l'epoca del decadimento dell'arte. Accorre in appoggio a quest' opinione il fatto che la pantera a' piedi di Bacco non si presenta che nello medaglie di Settimio Severo e Valeriano seniore.

<sup>(1)</sup> Clarec, Musés de sculpture, tav. 131.

<sup>(2)</sup> Mionnet , Medailles greog. , III , p. 264.

<sup>(3) «</sup> Non mi extenderò nel mostrare come questo tirso e due capiroto inodi rassomiglia effatto que c'he si regnon nelle Anticha status della sibreria di I. Marco, sì magaificamente rappresentate con utilissime e spigazioni agli occhi del pubblico l'anno scorso. » Bartoli, Dissertationi due. Verona, 1745, 4.7 p. 103.

<sup>(4)</sup> Clerac, ivl, tav. 123, u. 114.

<sup>(5)</sup> Clerac, ivi, tom. Il, part. I, p. 407.

<sup>(6) 11, 27.</sup> 

### 202. TESTA MULIEBRE.

Alt. m. 2,31. Prov. Weber 1848

Parte anteriore di testa muliebre di tutto tondo, con capelli discriminati, ricadenti simetricamente a masse eguali sul collo, con naso ristaurato.

# 203. BUSTO MULIEBRE.

Prov. Weber, 1249. Alt. m. 2.22.

Alto rilievo rappresentante busto di donna, i cui capelli raccolti con fasciola son ravviati alla nuca. La stola le ricopre le spalle e il petto alia destra.

#### 204. ONORI AD EUBULO, TAV. XLL

Alt. m. s,as. Lergh. m. e,as.

Prov. Grimani, 1226.

Iscrizione greca del senso seguente:

C Dietro proposizione di Menandro da Malta ai comizj, il

- « dieci di gameliono (ottobre), essendo arconte Aristecmo, il
- « senato degli Ateniesi di Delo decreta che sia conferita la co-
- « rona sacra di Dio ad Eubulo figlio di Demetrio da Maralona,
- « che utilmente e plausibilmente prestossi a favore degli Ate-
- « niesl ivi raccolti, cui giovò con ambascerie egregiamente « condotte, ed ottenne per la prima volta la corona d'oro
- « ne'giuochi panatenaici. Egli probo ed onorevole magistrato,
- « preside agli spettacoli, equo giudice nella distribuzione de'pre-
- « mi, fatta in unione al figlio e ai colleghi; oltracciò sacerdote
- « degli doi sommi (Cabiri), quindi d'Esculapio: finalmente rie-

- « letto dal popolo, fatto sacerdote di Bacco, sostenne a proprie
- « spese, in maniera corrispondente a tanta dignità, le pompe
  - « ed i sacrifici pegli Aleniesi e pei Romani. Ad eternare la
- « riconoscenza del popolo per fatti così segnalati, il senato,
- « riferito col mezzo de presidi all'assemblea quel decreto. « elegge Antesterio da Mirrinusa, Senofilo Eneo e Demetrio
- « da Maratona, perchè recatisi in Atene ne provochino dal se-
- « nato e dal consiglio l'adesione, col permesso che sia inclso
- « in pietra da conservarsi nell' Eracleo. »

Al decreto che riceve piena conferma, s'aggiungono in tre serie nove corone: cinque d'alloro, inscritte il senato ed il popolo, accennano a varie magistrature da Eubulo onorevolmente sostenute: due semplici inscritte sacerdote degli dei sommi, una d'alloro colla scritta sacerdote d' Ercole, l'altra di pampini colla leggenda sacerdote di Baeco si riferiscono ai sacerdozi nel decreto enunziali.

Gli schiarimenti porti alla storia da quest'epigrafe sono di tanta importanza, ch'è pregio d'opera il tratturne un po'alla distesa. Già fin da principio del secolo scorso il dotto d'Orville traeane argomento ad illustrare la storia dell'isoia di Delo (1). A dimostrarne la soggezione agli Ateniesi era per lai doppio titolo e il nome d'arconte, che manca alla niù parte de'monumenti deliaci, e la conferma del decreto. Dacchè in questo non è espresso il luogo ove Aristecmo fungea le veci d'arconte, soggiacque a disputa la ricerca se in Atene ed in Delo (2). Boeck ritenne poter dimostrare incontrastabilmente che in quest'ultima (3). Ora tale colonia raccolta in Delo per motivo religioso o commerciale non dà appoggio alla sapposta esisten-

<sup>(1)</sup> Miscellaneae observat, criticae in auctores voteres. Amstelged., 1736, vol. VII. passim .

<sup>(2)</sup> Ivi. p. 41-48. - Corsini, Fasti attici. tom. I. p. 375.

<sup>(3)</sup> Corpus inscript., p. 108, 2270.

za di una seconda Alene, che alcuni vorrebbero chiamata deliaca. Wheler (1) e dietro hi Tournefort (2), furono di quesit avviso, non però indicarono di quale. Alene si parti nella nostra iscrizione. Fu primo lo Spon che nella Illustrazione d' una opigrafe greca, cousservata ai suo tempo dall'ambasciatore di Francia a Costantinepoli (3), immagioù un Alene oretta in onore d' Adriano, rincalzando l' argomento coll'allegazione della marciana, e coll'interpretazione d' un passo o falso o interpolato di Stefano Bizantino (4). La fama dello Spon trasse in errore pur altri (5), confermativi forse dall'ordinazione del sacrifici una partici (3), confermativi forse dall'ordinazione del sacrifici una partici del confermativi del confermativi del confermativi del confermativi del confermativi del confermati

Diatruto Coriato, 1 Romani codettero nell'anno di Roma S87 (socondo dell'olimpiade CLIII) il dominio di Delo agli Atoniasi (6). Ora il decroto dovette essere pubblicato poco presso a quell'atto di donazione, enunciandovisi che Eubulo riuscì a modo cho gli Ateniesi fossero per la prima colta otorati della corona d'oro. Al delto arroge i socrifici ingiunti, a favore estandio dei Romani, coi quali per la condizione anteriore eranque' di Delo legali in istretti rapporti, a tacere della frequenza onde quelli v'accorrevano, distro l'attestazione di Strabone (7), o per iscopi religiosi o per ragione di commercio. Nè sono senza valore le Induzioni paleografiche, rilevandosi dal confronto con monumenti simili di data certa, che lo forme di

<sup>(1)</sup> Voyage de Dalmatie, tom. 1, p. 93.

<sup>(2)</sup> Voyage du Levant, tom. I, p. 368.
(3) Miscellanea erud, antiquit., p. 345.

<sup>(4) «</sup> Τόπος is Δόλω is πτίσκετες 'Δθεναίοι χρήμωσιο 'Δόροκού, ναις 'Δόγιος 'Δόροκούς inaleses, ως Φλίγων is 'Ολομπαίδων πεντεκαιδειάτη . Nell' opere Περι πολιων 4ll' articolo 'Ολομπίσκου.

<sup>(5)</sup> Histoira universelle. Paris, 1749, tom. X, p. 352.

<sup>(6)</sup> Polibio, XXX, 18; XXXII, 17.

<sup>(7)</sup> Geogr. lib. IX.

alcune lettere sono senza dubblo anteriori a l'empi imporiali: nuevo argomento ad escludere affatto la segnata esistenza d'un'Atone adrianea, al quale è pur da aggiungersi l'altro dell'Invocata conforma del docreto. Talo conforma è, a mio parere, incontrastabile documento di soggezione degli Ateniesi abitanti in Dolo ad Atone, benchè in ciò non convenga il dotto Bocck (1).

Grutero pubblicò la prima volta, con versione latina, questo prezioso monumento dalle schede di Segeto presso Welser (2), attribuendone l'errata lezione a chi litteras utramento oblezzi. Ricopiolla più correttamento, non però senza cerori, dal marmo Montfaucco (3), riproduccendone l'aggiunta versione latina in Antiquitates expicatae (4). Muratori, oficendo questa sola versione (5) colla nola Gracea desiderantur, trasse in errore Ossun, che la diede (6) come originale. Famelli (7), Corsini (8), Van Dale (9), Bizgi (10) pubblicaronale più o mene erratamente, attenendosi alla copia del Montfaucon. Le due lezioni di quest'ultimo e di Grutero farono edite da Lami in uno siosso volume delle opere di Meurso (11). Giovanni Francesco Abela compendiata l'Importanza della lapida nelle parole Micravigae Matrici, inserilla con so-lenno abbagito nella storia di Malta (12). Poscarini, inference

<sup>(1) «</sup> Decreti confirmationem ab Athenienaibus iu Attica habitantia bus Delii postuiant, non quod hac opus ut ratum sit plebiscitum, sed e majoris beneficii causa. » Ivi, n. 2270.

<sup>(2)</sup> Thesaurus inscript., n. 405.

<sup>(3)</sup> Diarium italicum, p. 43 (4) Supplem., tom, 11, p. 16

<sup>(1)</sup> Supplem., tom. 11, p. 107. (3) Novus thesaurus, p. 663.

<sup>(6)</sup> Sylloge inscript., p. 161.

<sup>(7)</sup> Athene attica, p. 352. (8) Fasti attici, tom. I, p. 372.

<sup>(9)</sup> Dissertationes IX antiquitatibus inservient., p. 481-482.

<sup>(10)</sup> Ds decretis Atheniensium, p. 430-432. (11) Opera omnia, tom. 11, p. 70, 591-594.

<sup>(12)</sup> Descrizione di Malta, 1647, p. 190-191. - Thesaurus sicu-

dene da proposizione incidente, scrisse a sproposito, « fra lo « quali (iscrizioni) merita distinta mendione quella bellissima « de giucchi panatenaici » (1). Meglio che tutti illustraronla il succitato d' Orville, Maffei (2), Becek (3) che pubblicolla con lezione ricorretta dalle sobded del Rinck (4).

# 205. URNETTA INSCRITTA.



Quinto Cecilio Primo pone questo titolo all'amorosissima moglie Cecilia Romana.

Urnetta adorna in fronte da due colonno corintie a scanalatura spirale. L'iscrizione è scolpita in una nicchia superiore ornata d'encarpo; nella parlo inferiore due grifi (3) vegliano accosciati alla custodia d'un tripode, locchè significa che il monumento è posto sotto la protezione d'Apollo (6). Immezzano

<sup>(1)</sup> Letteratura veneziana, 1752, p. 383.

<sup>(2)</sup> Artis criticas lapidarias, 1765, p. 150.

<sup>(3)</sup> Ivi, vol. II, p. 225-227. (4) Inscription, a. 2296, p. 11.

<sup>(5)</sup> V. num. 219, cul fa riscontro la rappresentanza dei grifi.

<sup>(6)</sup> Che I grifi fossero consecrati ad Apollo l'attestano Manillo, Servio, Fulgenzio, Sidonio, Claudiano: arroge che riscontransi effigiati in monete o con questa divinità o coi di lei simboli.

i Banchi una petera ed un prefereicolo, indizi dei sacritizi offerti ai mani pei defunto: tre corone d'alloro annodate con
fermizer ai capitelli delle colonne e a due tede ardenti agli angoli posteriori, dividono i detti emblemi, che spesso accompagnano le are sepoleralli, da quattre uccelletti che ai contendono l'imbeccata di fronde. Il tripode timinametro, che dalla
forma rilevasi di medallo e plicatile, ricorda quelli degli ipogsi,
ne quali bruciavansi incensi ad onor dell'estinto. Manca l'epitema.

L'iscrizione riportata dal solo Muratori (1), comincia colla parola pis in luogo di pis, mutazione che spogita il monumento d'uno de' precipui elementi di criterio epigrafico, dacchè ognun sa che i'l allungato data da un secolo prima de'tempi augustei. Lo stesso nomo genülizio del titolo da ragione ad inferiro l'origine libertina dei coniugi, manomessi probabilmento dallo stesso padrone della gento Cecilia. Il pronome Quisido perció dovrà essere quello del padrono. I nomi serviti Romana (così appellata della patria) o Primo danno fora all'induzione.

Simili urnette riscontransi in altri musei (2) e nel nostro (3).

# 206. ARA CILINDRICA. TAV. XLII.

Alt. as 1, 9. Diem. m. 0,47.

Prov Pisani Boretta Pietre .

Ara cilindrica con encarpi appesi a bucranj, inscritta:

Publio (?) Elio Demetrio di Collide dedica l'ara.

Quest'ara in marmo pario esisteva nel 1753 alla porta della
chiesa di s. Andrea in Atene, come può vedersi a pag. 25

<sup>(1)</sup> Novus thesaurus, p. 1315, 7.

<sup>(2)</sup> Continuazione delle osservazioni sopra alcuni monumenti del museo Nani, p. XX, XXIII. — Museo Chiaramonti, tom. III, tav. 23. — Clarac, Museo de semipture, tav. 185, 249-234.

<sup>(3)</sup> N. 209, 219.

del lerzo volume dello Assichità di Atene di Stuart e Revett, le cui tavole, benchè pubblicate nel 1794, furono incise sui discepi eseguitine nell'anno anzidelto: fu pure riportetta, come esistenie in Atene, alla favola XV del terzo volume della versione francese (1) e dell'Italiana (2). In tutte e tre le edizioni leggesi erratamente i AIAIOC—AMMITPIO—XOAAEJINIC, pegglo si propose la rettificazione IIOAAIOC. Uno de primia a pubblicaria fu Pococke (3), quindi lo Stuart Chandler (4) e Canina (8), tutti con mende, non così Böck che la offerse quale è scolpita (6).

I bucranj e le ghirlaude conleste di frutta possono alludere al sacrifizi e agli onori tributati sull'ara della divinità. Raon-Rochette all'osservazione: « Suivant toute apparence, la forme « de la volute jonique . . . . derivati de l'usage de suspendre

- (1) Paris, 1812.
- (2) Milano, 1836.
- (3) a Athenie in urbe: Onlaia/Ox—armetpeox—xomeiahx.» Inscript. antiguar. grace. et latin. Londini, 1752, f. cap. V, scz. 111, p. 34, p. 21. (4) Inscript., II, 400, p. 70.
  - (5) Architettura grees. Roma, 1842, tav. C.
  - (6) Corpus inscript., vol. 1, p. 516.
  - (7) Sections d'Aristofane in Acharnenses, v. 404.
    (8) Stefano, Thesaurus. Arportazione, Lexicon.
- (9) Spon, Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grees. Amsterdam, 1679, vol. 11, p. 481. — Pouqueville, Ilin., tom. IV, p. 123. — Bock, Ivi, n. 799.
- (10) « Legitur quoque Xolleidar, quamvis illud Meursius non admittat. » Mouraii, Operum. Fiorent, 1741, vol. I, p. 391.

« aux autels les cornes de viclime qu' on y avait sacrifiées, » soggiunge: « C'est ainsi que lo buerône et les guiréandee, « autres simboles dérivés de la même source, sont dovenus « des ornemens de la frisc » (1). Ma può anche ritenersi con Clarac che l'ara sia dedicata a Bacco, perchè gli encerpi coire d'essere composti di fogile di vite o grappoli d'uva, sono fasciati da fottucce imitanti il credenne; e fors' anche a Cerere, il cui cutto scontrast taivolta riuntio a quollo di Bacco. Così egli opina di duo are anepigrafi, simili alla Marciana, trasferite da Delo al Louvro (2).

# 207. LAPIDE SEPOLCRALE.

Alt. dal vertice del timpano, m. 1,8-Large. m. 0,80.

Prov. Rubelli, saas

Q . EPIDIO . Q . L APELLAI . Inni VIR FORO . CORNELI TERTIVS . L . P

Terzo pone voionteroso il titolo a Quinto Epidio Apella, liberto di Quinto, seviro d'imola.

L'iscrizione in trachito de colli euganei, di sufficiente conservazione benchò in più pezzi, è terminata superiormente da un timpano, nel cui mezzo è un delfino. Essa merita particolare attenzione per l'arcaismo-Apella, per la dignità, pel nomo Tertius, pel valore delle sigle estreme, per l'emblema. Chi dall'antico modo di scrivero il nome Apella nel terzo caso intendesse assegnaro al monumento epoca assai remota, ca-

<sup>(1)</sup> Monum. ined. tom. I, p. 141.

<sup>(2)</sup> Musée de sculpture, tav. 130, tom. 11, part. 1, p. 460.

drobbe in abbaglio, dacchè l'istituzione del sevirato nello provincie è coeva o forse anche posteriore a Tiberio. Il liberto Epidio Apella rivestilo della dignità di seviro, uno degit augustali, è mova conferma del fatto che questi traevansi nello provincie dall'ordine plebeo o dalla condizione de'libertili. Celobre perciò fra lo mollo iscrizioni è l'addotta da Grutero: « Volo ut liberti met, ilom libertorum meorum libertarumque e liberti, quos bonor seriratus configerii . . . » (1). Il dedicanto Terzo è di condizione servilo, percibe privo di prenome e nome gentilizio. Le non frequenti sigle L. P. significano Liberus Ponnii, deletro la più ovvia interpretazione che fissa. In circostanza speciale d'un atto di volontà in uno schiavo, locchè non toglie che le siesse in altri monumenti non presentino significati diversi (2).

Quanto al delfino la mite natura onde si fa quasi amico dell'uomo, lo stato di serenità, son per dire, eterea cui annuncia la sua presenza, determinarono il delicato pensiere di farno un rappresentante del riposo della tomba; motivo interamente trascurato da Raoul-Rochetto, ovo porta eruditamento sui delfini effigiati in molti sepolori etruschi, greci, romani: « C'est loujours sur tous cos monunens, d'age, de style et « de travail si divers, uno allusion au sójour des ames bieneberreses, qu' on supposati placó par-della les bornes de « l'Ocean » (3); ed altrove: « J'ai relevé dans la descri« plún des paintures d'un hypogée d'urayeu, où le dauplin e est figuré omme gage de la felicité de l'autre vie, j' al « relevé les rapports de cette croyance étrusque avec les opicanos grecques et romaines » (4). I delfini del resto sono comusissimi ne sepoleri.

<sup>(1)</sup> Thesaurus inscription, p. 378, 1.

<sup>(2)</sup> Coleti, Notae et siglae.

<sup>(3)</sup> Monum. ined., tom. I, p. 43.

<sup>(1)</sup> Journal des savans, 1828, gennaio, p. 8.

Questa lapida, già comunicatagli da Filippo Tomasini, pubblicò lo Spon (scrivendo Viro invece di Vir) nelle sue miscellanee archeologiche (1), e dietro lui Giusenne Benacci (2), Nel secolo decimosettimo conservavasi in casa di Andrea Soranzo in Venezia, come rilevasi da un codicetto cartaceo (n.º 1025) di Emmanuele Cicogna, Quest'erudito cavaliere, alla cul henevola interposizione va debitrice la Marciana del dono fattolene da Francesco Rubelli nell'agosto del 1852, così scrivevane: « Temevamo che fosse in qualsiasi modo perduta, quan-« do ne giorni passati s'è scoperta, all occasione di dover « riattare una cisterna nei cortile dell' onoratissima famiglia di « mercatanti, signori Rubelli, nella contrada di s. Giovanni « Battista in Bragora. La pietra era conficcata a rovescio nel « pavimento, nè dava ai di fuori alcun indizio d'essere scrit-« ta » (3).

#### 208. EPIGRAFE A SOCRATEA DI NICANDRO, TAV. LXIII.

Alt. m. e.sa. Lorgh. m. e.re.

Prov. Grimani, 1286.

Enitafio in distici, ad onore di Socratea di Nicandro, nel quaie chiudesi compendiosamente, a maniera di dialogo, la storia dell'estinta. Nata in Paro, muore di parto nella giovane età d'anni trentasei, lasciando due soli figli al marito Parmenione, cui dichiarasi riconoscente pel titolo apposto. Rivolto il poeta a Proserpina (4), la supplica ad accogiiere fra cori celesti il non nato fanciullo e prega i passanti ad augurargii la pace eterna.

- (1) Miscellanea eruditae antiquit. Lugdani. 1685. p. 185.
- (2) Compendio della storia d'Imola, vol. I. p. 14.
- (3) Gazzetta di Venezia, 1852, a. 205.

<sup>(4) «</sup> Manifesto poeta, missis illis personis, baec inde a vers. 15 apa posuit, ut ex sua persona dicta, a Boeck, Corpus insprint, grasc., 11. p. 353.

Questa lapide, in marmo pario, fu portata della Grecia da Michele Sofiano, morto in Ferrara il 15 agosto 1565, come ritraesi dal codice manoscritto palatino della Vaticana, in cui registrolla (1). Maffei pubblicolla il primo (2), compiacendosi a diritto della scoperia fattane. Allorchè dopo il 1593 fu consegnato alla Marciana il legate Grimani, vi si trasferì di questa pietra la sola metà contenente i capoversi, restando nel cortile di quel palazzo la seconda che, per graziosa concessione dell' onorevole dama Virginia Chigi-Grimani, passò poi nel 1812 alla Marciana (3). Ora al principio del secolo decimosettimo il sullodato Maffei trascrisse sul luogo il frammento Grimani, e tre anni dappoi il marciane, che riconobbe complemento di quello (4), Da Maffel pubblicò Muratori l'epigramma nel 1740 (5), e nel 1475 Giovanni Enrico Leich propose alcune correzioni alla lezione muratoriana (6), traendola dall'apografe

<sup>(1)</sup> a Titulum ex lapide petitum esse, uou ex codice in lapidem cona jectum docet lapidaria scriptura vers. 3. Nelsaudpor, 5. surlexrpor, 7. Epera ric. 9. udeier, 16. rer de de in'. . Boeck, ivi .

<sup>(2)</sup> Gallias antiquitates quasdam selectas . Perisiis , 1733. - Veronee. 1734, epist, XV.

<sup>(3)</sup> Jacopo Morelli scrivesne nell' ottobre 1813 ad Albino Luigi Millin: . Marmor epigrammate graeco inacriptum . . . . . pridem in translaa tione bibliothecae regine, Grimanorum liberalitate, lutegrum est . . Epistolas septem, Patavii, 1819, p. 42.

<sup>(4) «</sup> Hoc epitaphium quidem a longo lanı tempore . . . . . . Vea netiis aute viginti souce detext . . . . accipe vero quam mirifico et aina guleri modo. Rescissum la medio a sammo ed imum in praenobili Gria mauorum museo exacripseram aliquando lapidem, relectum ferme et vea luti mutilationia ause pudore quodam abditum as latentem, cum vera siculos non niel dimidiatos haberet . Post tres circiter annos, cum in « vestibulo bibliothecae a. Marci praestantisaima cimella luatrarem rimae rerque, lapidis frustum suimadverte occultatum post statues basim; ut « extrahatur facio et dimidiata apigraphe inacuiptum video . Cum iu advera saria referrem, vix ad versum tertium perveneram, succurrit mihi ex-« cepta olim illa complementumque huius esse pro certo habui: ubi doa mum rediissem, simul contuit, integramque epigramma uon sine gaudio e percepi. » Gallias antiquit., ivi.

<sup>(8)</sup> Novus thesaurus, p. 1068, 1.

del Sosiano, esistente nella biblioteca del senato di Lipsia (1). L'anno 1749 la riprodusso Maffei (2), anmessa qualche modificazione del Leich, e da lul Bonada nel 1753 (3). La lezione leichiana, che più delle altre concorda coll'originale, fiu seguita dagli editori tedeschi Beisko (4). Brunk (5), Jacobs (6). Beeck (7), Il quale ultimo riscontrolla col testo del Museo eeronese. Reca pol stupere che nessuno, come osserva Morelli (8), l'abbia essiltamente pubblicate.

Il monumento, a disposizione irregolare di lettere, fu creduto supposto o per intero od in parte. Primo ad imapugarne la genultà fu Maffeti che ne scrisse. « Gracilia e subnigro mara more tabula antiqua quidem carmina continei, sed antiqua e non est. Plures in domo quadam ad a. Moyals vulgo pisei-sam, graceae, in eodem lapidis genero, inscriptiones estiem e servabantur nequaquam archetypae, sed o vetusisi tituis, e e codicibus aliam decerptae, ac recenti scalpro locisea » (9). Io aggiungerò che la forma delle lettere è de' tempi imperiali, che il solo sigma, sculto originariamento ≥ si trasmuta nel posteriore E, per appostavi linea perpendicolare. Morelli colle parole: « Marmor, quod epigramma fuit, lampridem in dans e partes ruptum, allera alius generis, refectum instauratumque e omnino apparet » (10), sembra accenni al rifacimento dei

<sup>(1)</sup> Cod. CVII, b. V. Naumann. Catalogus lib. menuseript. qui in bibliotheca senator. ec. Lipsiae, ec., p. 32.

<sup>(2)</sup> Museum veronense, p. 375.

<sup>(3)</sup> Carmina ex antiquie lopidibue, 11, p. 105.

<sup>(4)</sup> Anthologia graeca a Costantino Cephala. Lipsiae, 1784. — Ozonii 1766, num. 630.

<sup>(8)</sup> Anolecta veterum poetarum. Argentorati, 1776. III, pag. 303-304.
(6) Anthol. gracea. Lipsiae, 1794, III, p. 270. — Animadvers. III. part. II, p. 281. — Anihol. polat. II, p. 877.

<sup>(7)</sup> Corpus inscription, grasc., p. 2415.

<sup>(8) «</sup> Neque tamen eius lectio ad marmoris verba ubique constituta e fuit, » Epist, septem, p. 42.

<sup>(9)</sup> Mus. ver., p. 376.

<sup>(10)</sup> Ivi.

pezzo trasferito di recente alla Marciana: nel che non posso affatto con lui convenire e pel motivo storico annunziato superiormente, e perchè la politezza della superficie, solo motivo a dubitare dell'atta antichità della lapide, procede dall' esposizione secolare alle variazioni atmosfericito.

Finalmento il Maffei mosse altro dubbio sulla genulnità della soscrizione, addotta in calce all'epigramma dai soli Bonada o Boeck, e da lui nell'osservazione: « Num veteribus cpigram-« matariis Dionysius hic adiiciendus veniat, în medio relinguo, « nam nec Μάγνης pro Magnesiae oppido, nec έγραψεν cum « de poesi agitur, arridont mihi » (1). Boeck è di contrario parere ove ne scrive: « De subscriptis immerito dubitat Maf-« felus, partim ob vocem Μάγνης partim ob verbum ἔγραψεν « de poesi. In illo quidem nulla prorsus offensio est; neque « opus addere, ex qua esset Magnesia Dionysius: ἔγραψεν au-« tem dictum est, quod auctor voluit scribere: ποιητής έπηίη-« σεν » (2). Ben lontano dal voler entrar gludice fra tanto senno, mi limiterò all'osservazione che l'opinato di Maffei notrebbe appuntellarsi cogli argomenti esterni della minutezza delle lettere al confronto di quell'iscrizione, e della mancanza della linea perpendicolaro apposta ai sigma.

# 209. URNETTA .

Att. m. 0,00. }

Prov. Grimani, 1340

Urnetta quadrangolare, sorrotta da peducci, adorna al sommo degli angoli da bucranj, alle cui corna stanne appesi encarpi: volano o peggiano negli angusti spazi delle aree alcuni accelletti diligentemente eseguiti, che imbeccano quali grani

<sup>(1)</sup> Mus. ver., p. 376. (2) Ivi.

<sup>(2) 111</sup> 

d'uva, quali farfallo, quali verniciatioli. Chi si complace di simboli funerarj, riscontrerà nelle farfalle quello della vita, quantunque gl'indizi mancanti di presistenti iscrizione del pituma soggettino a dubbj l'attribuzione dell'urna, la quale pel sopraccarico degli ornati e pel minuto compimento degli accessori, è da attribuirsi al secolo degli Antonini. Riompiuta di mattoni servi forse a base di statua.

# 210. LAPIDE SEPOLCRALE.

Alt. m. s,7s. Largh. — ss. Prof. — ss.

Prov. Grimeni, 1336.

C. IVLIO
C. F. TRON
QVIETO
TITIA QVIETA
MATER
FILIO
PIISSIMO

Tizia Quieta dedica a suo figlio amoroso Cajo Giulio Quieto di Cajo, della tribù Tromentina, questo cippo quadrangolaro.

L'iscrizione è chiusa da fregio di frondi rabescate, ricorrenii all'intorno: nelle pareli laterali, fra ormati di foglie d'acanto e d'alloro, due geuj alati, tenendo con mano un canestro di fiori sulle spalle, si traggon dietro un cane rialzato a una zampa, simbolo accarezzante d'affello materno.

il monumento apprezzabile per la circostanza del cognome della madre, dato al figlio senza le consuete inflessioni (1), di

<sup>(1)</sup> Labus, Antiche lapidi bresciane, p. 26.

che frequenti sono gli esempj (1), può fermamento asserirai scolpilio ne'tempi migliori dell'impero come lo indicano i bei caratteri retondi. Il nome TRO (Tromentina) apparisce quasi sempre così accorciato: la lettera M, di forma diversa, aggiunta per maggior chiarcaza di significato, deve attribuirsi ad inserzione posteriore. Gio. Anionio Astori riportò esattamente quest'epigrafe in un codicetto marciano (2).

# 211. LAPIDE SEPOLCBALE.

Alt. m. 1,00. }

Acquisto, 1239.

Pietra sepolorale di brocatello antico di Verona, che servì ad epilema del sarcofago 212, inscritta:

FRANCISCI SVPERANTII
IACOBI PROCVRATORIS
ECCLESIAE SANCTI MARCI FILII
ET CLARAE CAPELLO VXORIS EIVS
AMANTISSIMAE HIC OSSA IACENT

Nei mezzo è lo scudo bipartito delle famiglie Soranzo e Capello . Sotto

# OBIIT ANNO DOMINI M. D. LXIII DIE XX MENSIS AVGVSTI

Francesco Soranzo, le cui case metteano sui campo di S. Polo in Venezia, converti in cella mortuaria il sarcofago che si

 <sup>(1)</sup> Smetz, Inscription. c. 67, 6. — Gratter. Inscript. 677, 9. — Mafeli, Museo varon. 85, 7. — Maratori, News thesaur. 1377, 8.
 (2) MSS. Lat. Ct. XIV. cod. CC. n. 29.

descriverà più sotto, giù esistento nella chiesa di san Polo, per sè e per la moglie. Lo spazio lasciato per l'inserzione delle date di morte, fu riempiuto in parte con quella del marito: la mancanza della data di morte dolla moglie devesi attribuire o a trasferimento del di let cadavere in altro luogo, od a trascuranza. Rifattosi il pavimonto nel 1830, fu scoperto nell'agosto, sotto alla cappella maggiore, il sarcofago e acquistato da questa Marciana. Felice pensiero fu quello di accrescerne l'importanza storica, conservandone la lapide recente.

Soranzo Francesco, nato a Venezia nel 1481, percorse onorevolmente in patria la via de' pubblici impieghi. Savio agli ordini nel 1513, fu eletto nel 1529 savio di terra ferma, mantenendovisi pel corso continuato di ventidue anni. Nominato estraordinario di Pregadi, fu dichiarato ordinario nel 1535, L'anno 1551 fu ascritto al consiglio de' diecl e fra' saej del colleaio, nel qual ultimo carico servi pel resto della sua vita in dieci mude. Eletto consigliere di città nel sestiere di s. Polo, gli anni 1554, 1557, 1560, lo fu puro nel 1563, pochi giorni prima della morte, essendo contemporaneamente ballottato procuratore di san Marco, ed entrato fra I quattro superiori agli altri. Maritato nel 1516 con Chiara Capello di Lorenzo, n'ebbe cinque figll, Giacomo, Lorenzo, Zuanne, Vettor, Benetto, che aggiunsero lustro alla famiglia, sendosi Il primo e il terzo nominati procuratori, senatore il secondo: acquistò Benetto fama di capitano distinto, Vettore di letterato.

L'iscrizione è svisata affatto dal Cappellari (1) che, esaminatala forse cogli occhi altrui, vi sopprime la parola fili creando perciò Francesco procuratore, e legge 1350 ove sta scritto 1563. Giò notal di passaggio per avvertire con quanta circospezione debba farsi uso d'un'opera, che inconfrastabilmente presta utili servigi allo studio sulle famiglie veneziano.

Campidoglio veneto. Mas. ital. della Marciana di Venezia. — Classe VII., coil. XVI.

# 212. SARCOFAGO INSCRITTO.

M. AVREL. EVTYCHE
S. ET AVRELIA. RVPEN
HANC SEDEM
VIVI. SIBI. POSVER
VNO ANIMO LAB
ORANTES & SINE
VILA & QVAERELLA

Marco Aurelio Euliche ed Aurelia Rufina, consej di aver faticato concordemente, senza lagni reciproci, si apparecchiano viventi il sepolero.

Questa iscrizione è scoipita in fronte a sarcofago di pietra della cave di Vincurral al porto di Veruda in Istria, a rendo ai ellat, sotto due archi sorretti da quattro colonne, effigiati l'archipenzolo e l'ascia. L'epigrafe, che deploravasi perduta da quasi tre secoli, fe già pubblicata nella prima metà del decimosesto (1) da Bienemanni (Apianus) e, dictro lui, da Grutero (2), Rossi (3), Vinaccesi (4), Picardo (5), così zeppa d'errori che Reinesio scherzando la dice dedicata Cesic xarazy2osirice, edi osserva chiè le schede di Piccardo montira debant, non monina (6). Mura-

<sup>(1)</sup> Inscript. sacros vetust., logolstadii, 1531, p. 99.

<sup>(2)</sup> Thesaur. inscript., p. 761.

<sup>(3)</sup> Mamorie breseiane, ediz. 1616, p. 283. (4) Le stesse, ediz. 1693, p. 296.

<sup>(5)</sup> Reinesius, Epistolae. p. 348.

<sup>(6)</sup> Niva reporta inscript. autiquar., p. 796.

tori (1), Donati (2), Lupoli (3), Carli (4), la riprodussero più castigatamente, non però scevra affatto da mende. Alcuni degli spositori l'attribuirono a Brescia, altri a Venosa, altri con verità a Pola. Infatti Pietro Sabino la riporta, benchè erratamente, in un codice ms. (5) di questa Marciana, come esistente nella chiesa di s. Mena di Pola, a non parlare del Marcanova che nello stesso secolo decimoquinto l'ascrive Polae civitati insigni (6), e di Martino Sieber che attesta lo stesso nel 1503 (7)-Alle indicate relazioni da valore la topografia della pietra e la facilità del trasporto marittimo di mole così pesante da Pola a Venezia.

Il dollo Giovanni Labus, illustrato il monumento in lettera al chiariss. cavaliere Emmanuele Cicogna, che pubblicollo (8), nota gli idiotismi Rufena per Rufina, quaerella per querela; crede che Marco Aurelio Eutiche vivesse nel secolo degli Antonini e fosse di condizione libertina; asserisce che l'ascia e l'archipenzolo alludono molto probabilmente all'arte sua di faber lignarius (9); aggiunge la delicata osservazione che « Il « pensiero d'avere i due coniugi falicato concordemente e pro-« cacciatasi una sede funerea per quando usciti fossero di que-« sta vita, ha tutto il sapore di quell'età, in cui le sublimi « dottrine vangeliche, propagatesi per ogni dove, dagli stessi

<sup>(1)</sup> Novus thesaurus , p. 1613 , 7.

<sup>(2)</sup> Ad novum thesaur., p. 390, 11. (3) Her venusinum, p. 343.

<sup>(4)</sup> Antichità italiche, part. 11, p. 261.

<sup>(8)</sup> MSS, Lat. CL. X. Cod. CXCV. c. 280. (6) Codice della bibliot, estense . c. 184.

<sup>(7)</sup> Ivi, c. 106.

<sup>(8)</sup> Lettera del dott. Giovanni Labus ad Emmanuele Cicogna intorno ad una iscrizione scopertasi in Venezia nel mese di agosto 1830. Venezia, p. 18, 4.º, con incisione del monumento.

<sup>(9) «</sup> Sia pur vero che simili emblemi talvolta vi furono posti a caso « e dal solo capriccio degli scultori; certo è però che il più delle volte « vi sono per simbolo della professione meccanica o liberale e propria del « sesso e dell'età de' defunti. a Ivi. p. 8.

« Gentili apprezzavansi (1). » L'identili per altre del nome non dà argomento. Destevole a credere che l' Aurelius Eutychez d'un pregevole marmo di Roma, riportato dallo Smez (2), ais lo stesso che il qui nominato (3), come sarebbe arbitraria la supposizione che l'Aurelia Rufina sia quella della lapide spalatense, riferita da Lanza (4). Io mi permetterò d'ulteriormonte osservare che la mancanza delle usate lettere initiali D. M., Il concectio moriale, to stile, l'ascia e i archipenatio, condi requenti ne' marmi cristiani, accennano molto probabilmente a sarcofago cristiane, benché, a vero dire, i tre nomi siano usati in un secolo, in cui scarseggiano le lapidi cristiane.

# 213. LAPIDE SEPOLCRALE.

Prov. Penoless?, 1959.

| ٠ | •   | •    |     |     | -  | -   |    |     | -  |     |    |     | • |  |
|---|-----|------|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---|--|
|   |     |      |     |     |    |     | VX | OB  |    |     |    |     |   |  |
|   |     |      | ve  | LV  | M  |     |    |     |    | EN  | VS | TA  |   |  |
|   |     |      |     |     |    |     | FI | LIA |    |     |    |     |   |  |
|   |     |      |     |     | M  | YB  | RA | NV  | ß. | F   |    |     |   |  |
|   |     |      |     |     | T  | HE  | BA | N۷  | S. | F   |    |     |   |  |
|   |     | 1    | VOI | LVI | MN | A.  | C. | L.  | C. | IS. |    |     |   |  |
|   | SIE | BE . | E,  | Т.  | S  | VIS |    | VIV | ľΑ | . E | EC | : . |   |  |

Alt. m. 0,00. ]

Large - 0,40.

<sup>(1)</sup> Ivi.

<sup>(2)</sup> Inscript. antiquar., c. 57, 4, 3.

<sup>(3)</sup> Lettera , come sopra , p. 15.

<sup>(1)</sup> Antiche lapidi salonitane inedite. Zera, 1850, p. 138.

Volunnia Casta, liberta di Cajo, eresse il monumento a sè, al marito e alla moglie, di cui mancano i nomi, e ai figli di questi Volunnia Venusta, Murrano e Tebano. Ouesta lanida frammentata, in trachite de' colli Euganei, fu

scoperla l' anno 1823 in Villa Dose di Polesine, in un podere del signor Carlo Penolazzi, consigliere presso l'i. r. tribunale d'appello in Venezia, che offersela in dono, nel luglio 1829, al nostro museo. Il mio onorevole amico Vincenzo De-Vit, pubblicatala la prima volta (1), serivevane con sottile criterio epigrafico: « Dalla voce uzor rimasta superiormente deve argomen-« tarsi che mancano per lo meno i nomi del marito di lei, il « quale dal gentilizio della figlia deve essere stato esso pure un « liberto della gente Volunnia, e della moglie che non si può « con probabilità indicare come fosse chiamata, se non si voglia « supporre essa pure liberta della stessa gente e famiglia del « marito, cosa che non manca di qualche fondamento ». Al primo soltanto del tre nomi servili va unito il gentilizio, dall'essere, come bene argomenta lo stesso Devit, nata la figlia in condizione servile. Noterò di passaggio che la voce Thebanus manca al lessico forcelliniano, e che il cognome Murranus potrebbe essere derivato dalla Volumnia Murra, ricordata in lapida padovana (2). Ora quest' ultimo fatto aggiunto agli altri: a. della frequenza della famiglia Volunnia nelle lapidi patavine ed estensi (3), b. dei cognome Murranus ripetuto in una di quelle (4), c. della qualità della pietra, d. del luogo di rinvenimento, chiaro addimostra che l'iscrizione a Padova od Este appartiene; onde è a stupire che il ch. Furlanetto l'abbia dimenticata in un'ope-

<sup>(1)</sup> Le antiche lapidi della provincia di Polesine, p. 81.

<sup>(2)</sup> Furlanetto, Lapidi Patavine, p. 155.

<sup>(3) 1</sup>v1, p. 155, 298, 410. - Furlauetto, La anticke lapidi d' Este, p. 65, 66.

<sup>(4)</sup> Furlanetto . Lapidi Patav. , p. 327.

ra, in cui, per eccedente amore di municipio, ne inserì altre evidentemente non padovane (1).

# 215. LAPIDE SEPOLCRALE.

Aulo Vezzio Veneto, liberto di Vezzia, dedica il monumento a sua madre Vezzia flara.

Cippo fratturato di forma quadrangolare, in trachite de' colli Euganei, incavato con foro del diam. m. 0,26, perobè ridotto a tos di mortajo: inferiormente manca di un pezzo supplito in legno. Dissotterrato contemporaneamente al precedente nel lucgos stesso, fin egualmente presentato in dono al museo dal sullodato Penolazzi nel 1829. Primo a pubblicarlo fu il ch. cav. Giovanni dott. Labus, le cui dotte osservazioni io mi onoro di qui riferire, a nienai Illustrazione del monumento.

qui riferire, a piena illustrazione del monumento.

« È difficile il precisare chi sia questo figlio amorevole che

« pose vivento sull'esanime spoglia della sua madre così bel

- « titoletto. Pra cento e più Vettii che io conosco esibitici dai « classici, dalle medaglie e dai marmì, tre soli, sebben mi ri-
- « cordo, recano il prenomo di Aulo. Uno di essi è a Yuba in

<sup>(1)</sup> Schio (da) co. Giuvanni. Le antiche iscrizioni di Vicenza, p. 121, 122.

« Ungheria (1), l'altro è a Ravenna (2), il terzo è il nostro. « Non è improbabile che questi appartenga in qualche modo « all' Aulo Vettio Eufemo ravennate, ch' ebbe la sventura di « perire di morte violenta, come dimostra il simbolo delle due « mani spiegate, scolpite nel suo epitafio. In tal supposto egli « sarebbe stato manomesso dalla Vettia Veneria, rimasta vedo-« va . e venuto con sua madre a stanziarsi nel territorio Adria-« no , offrirebbe un nuovo esempio di liberti manomessi da altri « liberti. Ma queste son congetture, per verità non ridevoli, « pur sempre lontane da quella certezza che il buon senso pre-« sentemente nell' arte nostra desidera. Del nome Vettius e Ve-« clius, che vien da veho e vale portante, dissi già qualche « cosa sui monumenti che aggiunsi alla storia di Milano del cav. « Rosmini (3), e del cognome Venetus non dirò, che dalla ve-« tustissima regione gallica o italica di questo nome passò alla « persona . Veneto figlinol di Dite è un soldato gregario conge-« dato da Domiziano (4): Platone figliuol di Veneto è un cen-« turione in un bronzo presso il Brotier (5); Veneto Paullo è un « altro centurione che congiurò contro Nerone (6); Veneta in-« fine è la moglie di un certo Lupo, nel Muratori (7). Quanto « al cognome Hilara, esso è sì frequente nelle autiche iscrizio-« ni, che non vale recarne gli esempi; lo spirito lene con che « principla tal voce, è agli antiquarj notissimo, ed equivale al-« l'aspirata . Ma il quadratario alla lineetta traversa ne ha qui « aggiunta un' altra perpendicolare, che vale per l' I, che forse « avea obbliato d'incidere (8). La semplicità poi del dettato, la (1) Muratori, Novus Thesaur., p. 2087, 2.

- (2) Spreti, Monumenti Ravenn., tom. I. n. 283.
- (3) Tom. IV, p. 449.
- (4) Donati, ad novum Thesaur., p. 163. (8) Tacito, ed. Brotier, tom. III. p. 441.
- (6) Tacito, Annalium, XV, 5.
- (7) Novus Thesaur., p. 1370, 11.
- (8) L'apografo di che s'è servito il Labus, è inesatto, leggendosi chiaramente HIL, colle due prime lettere legate in una sola cifra .

« sua brevità, e la voce VIVOS per VIVVS, tatto sapor del 
« buon secolo, fa creder l'epigrafe di sana e lodata età, heenche 
« sia vero che in ogni tempo si è trovato chi ha periato e scritte 
« col volgo, e othi ha affettato le antiche maniere » (1). Vinenzo De-Vit pubblicola fra le lapidi del Polesine (2), alla quel 
opera rimandiamo coloro che fossere desiderosi di spaziare in 
campo niù vasto di crudizione enjerafica.

# 215. LAPIDE ONORARIA.

Alt. m. 1,34- } Largh. -- 0,94- }

Pruv. da Jesolo. Paglo Boldis, 1831

AVIVS . L . F QVILO . IIII. VI IIII. . VIR . AED OTESTATE TR IL PRAEF E VMMARVM

Iscrizione onoraria, frammentata, in pietra japidica, posta a Gavio Aquilone figlio di Lucio, quatuorviro iurisdicente ed cidiizio, tribune militare, profetto della cavalleria, combattente in fronte delle duo ale dell'armata.

Quest' epigrafo scoperta dal nob. sig. Paolo Boldà ia un torreno di sua proprietà a Jesolo sul litorale di Venezia, e offerta dono al musco marciano nel novembre 1833, fu pubblicata luesattamente la prima volla nel 1835 da Clemente Cardinali (3), dietro un apografo ch'egii ebbe dal cav. Giovanni Labus. L'apografo stesso comunicato dal Cardinali ad Ollao Kellermanu,

<sup>(1)</sup> Gazzetta di Venezia, 1829, n. 272.

<sup>(2)</sup> A pag. 99, n. 68.

<sup>(3)</sup> Diplomi imperiali ai militari. Velletri, p. 236, n. 443.

fu da questo riprodotto con altre mende (1), nell'anno medesimo, e poco dopo dall'Avellino (2). È per altro a stupire che nel successivo l'erudito Giannantonio Moschini, proponendosi di darne un' esatta lezione in una sua lettera al chiaris. Costanzo Gazzera: Eccola quale dessa è, per ovviare gli altrui cadesse in nuovi errori (3). Era riserbato all'illustre Giuseppe Furlanetto di offerircela nella sua vera lezione, su d'un disegno diligentemente eseguito dal chiar. Giovanni Casoni (4), come pure di supplirne le mancanze o dottamente iliustraria . Avverte egli dapprima l'unicità del cognomo Aquilone, originario probabilmente di Altino (non di Aquileia, come sospettarono Cardinali e Kellermann) nelle cui vicinanze era Jesolo, e perciò della tribù Scaptia. Opina quindi che debba riportarsi al principio dell'impero d'Augusto, inferendone dalla altezza delle lettere, che in ciascheduna linea scemano gradatamente, dietro le norme prospettiche; dalla nessuna rastremazione delle aste; dalla divaricazione di quelle della lettera M : dall' O interamente circolare : dall' I allungato nella parola MIL, ad indicare la forma del dittongo El. La grandezza delle lettere accenna al sito elevato, ovo forse sosienea come base una statua equestre.

La somma importanza del monumento è rilevata dalla carica di prefetto d'un distaccamento della cavalleria ausiliaria, della quale carica non conoscessi l'esistenza che al principio del secondo secolo dell'era cristiana, da relazione del solo Igino (5).

Il disegno modeliato sulla decima parte dell'originale, fu

Figilum romanorum intercula due casimontana, magnam partem militias romanos explicantia. Romae, 1835, p. 75, n. 265.
 Opuscoli, III, p. 79.

<sup>(3)</sup> Ricogiitere italiano e straniero. Mileno, dicembre 1836.

<sup>(4)</sup> Interpretazione e supplemento d'un'antica lapida romana trovata presso Jesolo, luscrita nel vol. I delle Memoria dell' i. τ. istituto vanato. Venezia, 1842, 4.

<sup>(5)</sup> De costrorum metations, p. 8, col. 1; p. 10, col. 1; p. 14, col. 2.

aggiunte alla pubblicazione del Furlanetto, coi supplementi certi a punteggiatura nera, cogli incerti a punteggiatura rossa.

#### 216. LAPIDE APOCRIFA.

Alt. m. c,44 }

Prov. Molin., 1888.

IMP, CAESAR, COS. DESIGN TERT, III. VIR, R, P, C, ITERV3 MVRVM, TVRRESOVE, FECIT

FRI . TER . RO . IMP . DVX. . AVST . ZC . DO . Q3 . TER GESTI . IIII. VICE . MVRV \_ FICARI . IVSSIT

Ottaviano Augusto, designato console per la lerza volta, uno de tre ordinatori della repubblica, rifabbricò le mura e la forri di Trieste. Federico III, imperatore de Romani, duca d'Austria e signore di Trieste, ordinò che se ne ricostruissero per la quarla volta le mura.

Lo spazio nell'ultima linea, incavato dal quadratario o per correzione o per altro motivo, deve essere supplito. M. REEDI.

Lapida apecrifa su tavola di pietra japidica con mudanature, già esistente sulla porta di s. Lorenzo presso al duomo in Trieste, etti probabilmente Francesco Capello, che vi comandava a nome de Veocciani, trasportio a Venezia nel 1570. Fu questa gran tempo infitta nell'atrio di una casa, in vicinanza di s. Giovanni in Olco (volgarmente S. Giovanni novo). A logiere lapparente antilogia di quegli scrittori che la allegano sotto nomi diversi, è opportuno i avvertire come quella casa fosse abitata successivamente dai signori Micheli, Donato, Allegri, Ganassoni, Piacentini, Moretti, Molin, della quale ultima famiglia Antonio legò alla Marciana nel 1828 la lariada con attre.

Riportarono erratamente la prima parte Volaterrano (1), Rienemann (Apianus) ed Amanzio (2), Lazio (3), Sigonio (4), un nostro codicetto (5), Nicolò Marzuoli (6), Reinesio (7), Ireneo della Croce (8), Vincenzo Scussa (9), Carli (10), Zaccaria (11), Giuseppe Mainati (12), Giambatt. Kohen (13). Primo a muover dubbio sulla genuinità della lapide fu Scaligero, la cui opinione ricorda Grutero: Commentitium est Scaligeri (14). Seguillo Carlo Sigonio: « Itaque miror Tergesti lapidem eiusmodi « legi: neque enim dici potest eum (Caesarem) sibi triumvira-« tum in tertium quinquennium prorogasse, quem Dio scribit « per decem annos tantum administrasse (15) ». Ma l'onore di mostrare a piena evidenza la falsità era riserbato a Scipione Maffei che scriveane con somma critica: « In Placentiniorum « aede, haud longe a s. loanne novo, tergestina servatur, ou-« ius fallaciam olfecit Scaliger, etiamsi Reinesius rursus pro-« duxerit . Imp. Caesar , nullo adiecto nomine : Cos. nulla ad-« posita paturali nota, quamvis Desig, Ter, sequatur: III Vir

p. 297.

Commentariorum urbanor. Augustae Taurinor., 1827, lib. IV.
 Istria.

<sup>(2)</sup> Inscriptiones sacros, velust., p. 354.

<sup>(3)</sup> Raipubl. rom. commentarior. Basilese, 1551, p. 1204. — Francofurti ad Macaum, 1398, p. 1016.

<sup>(4)</sup> Fasti consulares . Venetiis , 1856, col. 111.

<sup>(8)</sup> Append. ad eatalog. codd. latinor., ct. XIV, cod. 192, f. 32. (6) Nuova descrizione della provincia dell'Istria. Venezia, 1611.

p. 20.
(7) Syntagma inscription. antiquar. Lipsisc et Francolurti, 1683,

<sup>(8)</sup> Istoria di Trissts. Venezia. 1698, p. 105.

<sup>(9)</sup> Storia eronologica di Trieste. Trieste, 1863, p. 21.

<sup>(10)</sup> Antichità romane dell'Istria, lib. I, p. 58.

<sup>(11)</sup> Istituzione lapidaria. Roma, 1770, p. 169.

<sup>(12)</sup> Memorie storico-antiche di Trissis. Venezia, 1819, tom. I, parte I, p. 345.

<sup>(13)</sup> Opuscoli di vario argomento, Venezia, 1833, p. 129. (14) Thesaurus inscription, 1611, 1707, p. CLXVI, 6.

<sup>(14)</sup> Thesaurus inscription. 1611, 1707, p. CLXVI, (

<sup>(15)</sup> Fasti consulares ec., ivi.

« R. P. C. quae nummaria est dignitatis mentio, non lapida-« ria (1), praeterquam unice in fastis undo huc invecta: mu-« rum turresque fecit, cum usitatior lapidum phrasis dedit. « Quae inferius jacet Friderici III Romanorum Imperatoris, « qui Tergesti murum III (sic) vice reedificari iusserit, addita recentiore longe scriptura, Gruterius inscriptionom vocat: ipsis-« simo tamen caelo factam, etiamsi minoribus aliquanto litte-« ris, quicumque inspiciet, agnoscet. Literae autem tam proc fundae sunt et adamussim delineatae ut a priscis minimum « deflectant, praeterguam in proportione : altitudo siguidem lac titudini seu crassitudini non respondet, ita ut tuscanicae ra-« tionis quodammodo videri possint (2) ». Concorda con Maffei Anton-Francesco Zaccaria, appeggiandosi segnatamente sulla parola cos, cui non fu apposto l'ordinale II, rifiutando però l'induzione tratta dal fecit : « Il Maffei , cred'io , in grazia della « recata iscrizione di Zara, si mostra difficile ad ammettere per « fraso lapidaria quella di un marmo gruteriano Murum turres-« que fecil; vorrebbe dedil, il che è troppa delicatezza. Nè e però è egli sì amico del dedil che voglialo sempre; anzi (col. 298) detesta quell' altra gruteriana iscrizione (p. CLXIII, 5), in cui Ponti si mentovano dono dati (3) ».

Fu riportata per intero da Grutero (4), Dalla Croce (5), Giovanni Antonio Astori, al principio del secolo scorso (6), Katanesić (7) e finalmente, con fac-simile di G. Casoni, da

<sup>(1)</sup> Perciò rigettasi fra le spurie la lapide di Sant'Agata de' Goti. C. Julio. C. F. Cassari. — Imp. Prismeiro. — R. P. C. ec. già riportata da Egidi (Lattera al Langlet, ed. 1752, p. 53, ediz. 1795, p. 161).
(2) Artia criticas lapidarias. Lucse. 1765, p. 24.

<sup>(3)</sup> Istitucione antiquario lapidaria. Venezia, 1793, p. 193.

<sup>(3)</sup> Istitucione antiquario lapidaria. Venezia, 1793, p. 1 (4) Ivi. V. num. 14.

<sup>(5)</sup> Ivi, V. num. 8.

<sup>(6)</sup> Appendice ai mes. lat. della Marciana di Venezia, cl. XIV, cod. CC, 6.

<sup>(7)</sup> Istri adcolarum geographia vetus. Budse, 1826, parte I, p. 197.

Emmanuele Cicogna (1), al quale devo riconoscente molta parte dell'illustrazione storica di questo monumento. Il Cicogna, convenendone col Maffei sulla falsità, aggiunge altri argomenti, la forma profonda delle lettere, bizzarra dei punti; non che la configurazione della lettera M, propria del secolo XV. Per altro non soscrivo all'opinione del ch. cavaliere, essere le due ultime linee scolpite in un fondo abbassato collo scalpello, sul quale erano prima incise altre parole: « Così lo dico che queste abrase pa-« role contenessero la memoria della anteriore riedificazione, « avvenuta nello stesso XV secolo, cioè nel 1419 (1420), per « ordine del duca Ernesto, e che perciò Federico, tenuta la « stessa lapide e fatto scarpellare il nome di Ernesto, e l'epoca « della fabbrica 1419, abbiavi in due linee sostituito il proprio « nome ». Infatti se si esamini attentamente la superficie, si vedrà che l'abbassamento è molto inferiore alla profondità di sette millimetri, necessaria per levare la traccia delle lettere anteriori, supposte della stessa profondità che le superiori.

L'Iscrizione, benchò apocrifa, e precisamente dell'anno 1420, non è però inventata. Corre voce tradizionale, rafforzata dalle attestazioni di parecchi, i quall avevano veduto iscrizioni simili di verseggiatura diversa dalla nostra, che la prima parte di questa si leggesse sulle singole porte della città di Trieste. Alla fine del secolo socroe esisteva in Pola l'iscrizione: Imp. Caetar. Cox. Desig. Ter. — III Vir. R. P. C. Iter. — Murum Turreque Fecit (2). E il cav. Pietro dott. Kandler, riferiva nel giornale di Trieste La faculta (3) sotto il pseudonimo Traiber la scoperta di

<sup>(1)</sup> Iscrizioni veneziana, vol. II, p. 198.

<sup>(2) . . . . .</sup> la presente iscrizione cretta dal Triestini e Poles e al sopradden reguante (Augusto), che tuttora in ambedue i lunghi alia e curiosità del pubblico esposta ai legge ». Vergolin Bartol, De'primi popoli e della antichità romane dall'illustre città di Pola. Venezia, 1798, p. 20.

<sup>(3) 30</sup> settembre, 1838.

due frammenti di lapide, ambedue a poca distanza da porta Cavana. Il primo inscritio Cos. Desig. Ter. — C. Iler — Resque Fecit, fu già locato, a cura dello siesso Kandler, nel musso archeologico patrio: del secondo Marum Tur, poi perduto, s'è fatto inutile ricerca. Benchè il frammento esistente porti l'impronta d'originalità pel masso a dado, per la forma de' caratteri, pel lavoro della pietra senza modanatura, e specialmente percibe rin-venuto fra le macerie di sepotere de già romano, poi ridotto ad uso cristiano, nullostante sono indestruttibili i motivi di sospizione addotti dal Maffei, daccibè la lezione supplita, aggiuntovi il frammento perduto, è identica alla nostra.

# 217. ARA CILINDRICA.

Alt. m. 0,01. Prov. S. Salvatore di Merano, 1886.

Ara in marmo greco, di forma cilindrica, aderna di quattro bucranj, cui sono appesi con bende ricchi encarpi di fiori e frutta. Sui Ieschj di bore spiccano nettamente fronde d'odera. Are simili trovansi tuttora in quantità nella Grecia. Del resto applichisi a questo quanto s'è detto sul monumento paralleto, pum. 206.

Il museo marciano acquistò quest'ara, che servi già di base al fonte battesimale dell' ora soppressa chiesa di S. Salvatore di Murano (1), dall'i. r. Commissione alla vendita delle realità camerali, nel giugno 1834.

<sup>(1)</sup> Il diligente Moschini nella descrizione di questa chiesa (Guida alla isola di Murano, Venezia, 1808), che datava dal secolo V, taca del monumento, locchè è ludizio che più non vi esisteva al suo tempo.

# 218. LAPIDE SEPOLCRALE.

Alt. m. 0,49. }

Prov. Molin, 1694

D. M. T. DOM
TI. GRACILIS
NA. DITIO
VIX. AN. L
MIL. AN. XIII
HIII. PADO
HEREDES
L. PLAETORIVS
BASSVS. ET
LI. MVRRANIVS
SYPER B. M. P

Gli eredi superstiti Lucio Pretorio Basso e Lucio Murranio initiolano il monumento al benemerito Tito Domizio Gracilo, della popolazione de' Dizioni, che vissuto anni cinquanta, ne miliù tredici sulla quadrireme Pado.

Questa lapida fu pubblicata inesattamente nel Giornale de' Letterati (1), da Muratori (2), Katanestic (3), Bertoli (4), ed inserita con mende da Gio. Astori in un codicetto marciano (5). È a stupire che Maffei, inserendola nel Musco erroneze (6), affettasse di correggere Muratori: « Exhibeatur ut videas quam

<sup>(1)</sup> Venezia, 1727, tom. XXXVIII, parie I, p. 186. (2) Novus thesaurus, 811, 3.

Novus thesaurus, 811, 3.
 Istri adcolarum geographia vetus. Budse, 1826, parie I. p. 172.

<sup>(4)</sup> Antichità d'Aquileja, 23, 18.

<sup>(5)</sup> MSS. lat. cl. XIV, cod. CC, n. 21.
(6) A p. CCCLXXI.

<sup>(</sup>o) w b. cccryv

a incorrecte habeatur, ubi legitur Delm., III., Plet., Cuper », e cadesse in nuovi abbagli leggendo Domi nella prima linea, dimenticando le lettere I inserte la altre maggiori, offerendo le linee in disposizione simmetrica.

L'alta importanza di questa iscrizione rilevasi dal nome del popolo, cui appartenne Domizio, che non riscontrasi in nessun altro dei monumenti sculti finora conosciuti . Plinio fra' Latini e Tolomeo fra' Greci concorrono mirabilmente ad attestare la esistenza di quello e ad illustrarne la storia, raccontandoci il primo che i Ditiones aveano sessantanove decurie di giudici a Salona (1). assegnando il secondo la parte di paese da loro occupata (2). Donde è evidente che la lapide procede dall'antica Dalmazia, nel qual caso nessuno stimerà troppo avventata la congettura che appartenesse alla flotta pretoria di Ravenna la quadrireme già menzionata in altre lapidl (3), e dottamente Illustrata da Clemente Cardinali (4).

Ora la voce Ditiones usata pure, come vedemmo, da Plinio e Tolomeo, offre esempio che verrà registrato nell'onomastico di Vincenzo Devit . Il chiar. Furlanetto annotolla nell'appendice all'ultima edizione da lul data del Forcellini, come cognome romano, traendolo dalla copia pubblicata prima da Grutero (5), poi da lui stesso fra le estensi (6) e palavine (7). La rive-

<sup>(1) .</sup> Petunt in eam (Salonam) jura descripti in decurius, CCLXXXII « Dalmatae, XXII Decnai, CCXXXIX Ditiones, LXIX Mazaei, LII Sere diates. In hoc tractu aunt Burnum, Andetrium, Tribulium, nobilitata

<sup>«</sup> populi romani proeliis castella ». Hist. nat. 3, 22.

<sup>(2)</sup> e Trito de ren Arbenovian dornumbrepor Macalon, bern Andpiones unt Atha prot. nal into pite roig Atopionne Atedaptet, bnip obe-Artiureg. Gaogr. 2. 17.

<sup>(3)</sup> Muratori, Novus thesaurus, 856, 9; 870, 7; 2033, 4. - Maffei, Osserv. latterar. tom. IV, p. 349. - Spreti, Iscris. ravennati, vol. 1, p. 204.

<sup>(4)</sup> Diplomi imperiali. Velletri, 1835, p. 73.

<sup>(8)</sup> Thesaurus inscription., p. 43, 4.

<sup>(6)</sup> Le antiche lapidi dal musso d' Este, p. 7.

<sup>(7)</sup> Le antiche lapidi patavine, p. 23.

renza ch'io professo a tanto maestro non m'adombra il sospetto che la parola Ditiones nel luogo da lui indicato, anzichè a cognome riferiscasi a popolazione, locchè vegga chi si conosce niù addentro di enizrafia latina.

È da credersi che Domizio vivesse da qualche tempo rude donatur, mentre se avesse militato fino alla morte, sarebbe entrato in servigio nell'età di trentasette anni, età poco opportuna a formare un soldato, specialmente di mare. Fra gli eredi da lui istituiti, i soli viventi Pletorio e Murranio posero il titolo, tocchè è indicato dal termine Supersitier. Le parole Dem. e Ditio, incompetentemente abbreviate potrebbero far supporre fraturato il marmo, se l'inserzione di alcune lettere in altre maggiori ono attestasero che il quadratario era costretto a valersi d'angusta pietra. Qui cade opportuna l'osservazione che i Dalmati nominati nelle Iscrizioni sono sempre soldati o di terra o di marre (1).

# 219. URNETTA INSCRITTA. TAV. XLIV.

Alt. m. 0,01. } Lergh. — 0,07. } Prof. — 0,01. }

Pror. Grimsal, 1006.

Il liberto Polibio dedica ai mani del suo benevolo patrono Aulo Orcivo Ermete figlio di Aulo, della tribù Palatina, il monumento.

Iscrizione scolpita a lettere già dorate su d'urna ossuaria, ornata agli angoli da due cologne coriutie a scanalatura spirale. È chiusa in un'inquadratura fregiata d'una testa di Medusa,

<sup>(1)</sup> Orelli, Inseript. Intin. Turici, 1825, p. 1833, 3037. — Yermi-gioli, Iserisioni prrugine. Perugin, 1834, vol. II. p. 621. — Cardinsli, Diplomi imper., p. XXIII, XXVII, XXXI, XXXII, 115, 282, 301. — Mommeco, Interiptionae regni neapolitani. Lipsise, 1832, p. 3715, 2764, 2756, 2794, 2803.

fra due serrer che allungansi in pilastrini embriciati: poggiano questi colle zampe in cui terminano, sulle code di due grifi veglianti alla custodia d'un tripode (1). Su cliascuno de l'ati chiusi da pilastri è un arboscello d'alloro con tre uccelletti. L'epitema sovraccarico d'ornati appartiene incontrastabilmente al secolo XVI.

Marlino Smetz fu il primo a riportare il monumento (2), ch' egli vide nel giardino Grimani sul Quirinalo in Roma così egrogiamente descrivendolo: « Urna seu ara marmora e, debace ralissima, perfectissimis litteris incisa. Superno caput Gor« gonis est inder ovina capita; inferne gryphes ignom intipodo « custodinnt. Urtinque sunt lauri cun aviouis sotils » Dallo « Smetz ripubblicò l' iscrizione Grutero e quindi ricordolla Monlaucon: « inter quae notavi inscriptionem A. Orciri. A. F. « Pat ec. quae apud Gruterum p. 949 ut Grimanorum adfer« tur » (3). Nel che è da credersi che il dotto benedettino, non prestando fede agli occhi propri, ricopiasse il Grutero che diede errata la seconda linea. È duopo però convenire che Smetz, primo a leggere faisamento l'iscrizione, volesse supplire la mancanza, che la fatto riscontrasi, della lettera F. Esattamento ricopiolla Gio. Antonio Astori in un codicetto Marciano (4).

La tribiu Palatina, una delle quattro più ignobili di Roma, trovasi non infrequenti volte menzionata nelle iscrizioni. Raoul-Rochette, dopo avere esposto la strana opinione che le teste di capro abbiano rapporto col tema genetliaco della persona defunta (3), codito nel vero ove, parlando più avanti dell'uso di

<sup>(1)</sup> V. num. 205.

<sup>(3)</sup> Inscription. antiquar., III, 16.

<sup>(3)</sup> Diarium italia., p. 41. (4) MSS, Isl. cl. XIV, cod. CC, p. 24.

<sup>(5) «</sup> De pareilles raprésentations ne peuvent, suivant les interpréta-« lions le plus plausibles et le plus universellement admises, avoir rapport

a qu'à des idées astrologiques . . . . elles ont conséquemment rapport a au thême genethlisque de tel ou tel individu » . Monum. inad., p. 17.

sospendere agli allari le corna delle vittime sacrificato, scrive:

« Delà, sans nul doute la forme adoptée pour tant de cippes fu« néraires couronnés de tête de belier » (1).

Dal sopraccarico degli ornati, dallo stilo del lavoro, dal nome della famiglia Orcira sinora ignota, s'inferisco ragionevolmente che appartenga il monumento al secolo degli Antonini. La coloane sono rastremate, non così i pilastri scanalati dal terzo inferioro al sommoscapo.

# 220. STELA SEPOLCRALE, TAV. XLV.

Alt. m. 0,30. } Largh. — 0,30. }

Prov. Weber, 1867.

Frammendo di sdela sepolerale, in cui rappresentasi donna stolata, beduta, nell'alto di estrarre un pannilino da aperto cofanetto. La parte di mano a questo aderente acconna alla presenza di altra persona (una fanciulla, forse una schiava) che l'offeriva: la coscia destra rialzata dà indizò del solito suppedaneo. Che il dedicanto indicasse nel pannilino il vestito muliobre, danno argomento a supporre il costume di chiudere nel sepolero gli oggetti più cari del defunto, o di rappresentarno l' offerta come fatta da persone di sua parentela o servità, non che i monumenti paralleli. In fatti, questo prezioso frammento è supplito da soggetti identici figurati in bassorileivi dei musei d'Oxford (2), di Verona (3), Naniano è Maria

<sup>(1)</sup> Ivi, p. 141.

<sup>(2)</sup> Marmora oxonensia, tom. 11, tav. 11, n.º 92.

<sup>(3)</sup> Maffei, Musaeum veron., p. XLVII, 2; LIII, 7.

ciano di Venezia (1), Estense (2) (ora a Vienna) del Louvre (3), Giambattista Passeri nell'illustrazione di due stele Napiane (4), crede l'anima espressa nella fanciulla che presenta il forzieretto, da cui Proserpina estrae le ceneri o alcun donativo, locchè non avrebbe scritto se il pannilino fosse estante. È però vero che tali scrignetti, oltro le vesti più preziose, contenevan oggetti del mondo donnesco, nastri, spilloni, aghi discriminali, pettini, vitte, strofi, monili, pendenti, armille, bossoletti di minio o di cerussa, come rivelarono i senolcreti finora scoperti, ed attestarono gli illustratori di molte stelo mortuarie. Fra' quali pochi, a mio credere, nella determinazione dell'uso di tali cassette, reggono al confronto del dotto Paciaudi, il quale coll'intuito divinatorio della sclenza archeologica precorse gli altri nell'onorevole arringo: « Ouare in e eam adduct opinionem facile passus sum ut credam boc to-« reuma ad κόσμον γυνακείον verosimilius posse referri. Nam-

- « que si apud Graecos imprimis perpes mos fuit ut sepulchris
- e emblemata insculperentur rà introdebuara, quae defuncti vitam.
- « instituta, artemque quam professus fuerat, demonstrarent;
- « nihil que convenientius in mulierum tumulis effingi poterat
- « quam quod illis tantopere in deliciis semper fuit, sicque om-
- a nium feminarum proprium, ut exinde mundus muliebris ap-
- e pelleretur. Itaque sitellam ornamentorum mulichrum esse
- « interpretor ab ornatrice delatam, in qua anuli, armillae,
- « monilia, reticuli, taeniae, inaures, uniones, omnisquo sum-
- « ptuosa supellex ad insignem culturam comparata adservaban-
- (1) Collezione di tutta le antichità che si conservano nel museo naniano, n.º 67, 82, 247. V. più sotto Il num. 232.

<sup>(2)</sup> Cavedoni, Museo Estenes del Cattajo, Modens, 1842, p. 63, 91-92, p. 578, 1149.

<sup>(3)</sup> Clerac, Musés de sculpture, tav. 136, 160, 161.

<sup>(4)</sup> Memorie per servire all'istoria letteraria. Venezia, 1759, gennaio. - Ivi, 1760, %z. IV, p. XXIX.

« tur » (1). La costumezza era indotta dalla credenza religiosa, che nella vita seconda i defunti fruissero degli oggetti lor tornati più cari (2).

Le dette cassettine non devono confondersi con quelle che conteneano gli apparecchi de' sacrifizi, o colle acerre, quali ci si presentano in due stele di casa Giustiniani (3).

Davide Weber, che legò il monumento alla Marciana, benchè coll'esposizione all'aria aperta ne ottenesse l'imbiancatura (4), poce provvide alla conservazione, avendone le crisi atmosferiche logorata la superficie.

# 221. STELA SEPOLCRALE, TAV. XLV.

Alt. m. e,st. } Prov. Weber, 1251.

Basorilievo rappresentanle una supplicazione ad Igea. La scena è chiusa da due pilastri dorici che reggono un architrave, incorniciatura propria a' χερικόμει ο alle εύχει. Sulla sinistra Igea, ch'è solliamente coperta di tunica e peplo, qui si presenta nuda sino alla cintola sul letto discubitorio: colla destra liene rialzata l'acerra o pisside, offre colla sinistra la patera ad un serpente rizzantesi, a doppia voluta, da sotto il letto. A' piedi seduta su scanno a pie fornii, una donna poggia te mani sulte ginocchia della prima, a mo' supplicante, ed i

- (1) Monumenta peloponnesia. Romee, 1761, vol. II, p. 234.
- (2) . . . . . . . . . . quae gratia curruum

  \* Armorumque fuit vivis, quae cura niteutes
  - « Pascere equos, eadem sequitur tellure repostos. » Virgil. Aeneid. V1, 653-655.
- (3) Annali dell'Istituto di corrispond. archeologica Rome, 1829, tom. I, p. 145.
  - (4) Thiersch, Reisen, p. 143

piedi sull'ipopodio. Alla destra, un uomo coperto dalla ciatola in giù, forse il poppa o sacrificatore, ed un fanciullo nudo stanno presso un vaso dioto, da cui quest'ultimo trasse un ciato con vino per libazione. Riscontransi in parecchi musel monumenti simili, ricordati e illustrati da Le Bas, ove serive de' monumenti votivi consecrati ad Esculapio ed Igea (1).

# 222. DUE CENTAURI ATTESTATI. TAV. XLVI.

Alt. m. 6,83. } Prov. Grimael, 1550.

Bassoriliavo rappresentante due centauri, quello a destra con clamide annodata al petto, e cadente dopo le spalle; l'altro a manca colla clamide avvolta al braccio sinistro. Il primo tiene con ambe le mani un'anfora sulla spalla sinistra; il secondo colla destra rialzata pare minacel il rivale, dacchè edrajata a'lor piedi è una centauressa. Le orecchie dei centauri non sono così espresse da potersi determinare se siano cavalline o caprine (3). Mancano al primo centauro il braccio destro, la gamba destra e parte della sinistra: è di moderno cattivo ristauro la testa e la destra del secondo, che par tenga abbrancata una pietra. La parte superiore della centauressa, che non poi vodersi per intero, dovos essero di forme attraenti (3). I cugini Zanetti;

Monuments d'antiquité figurés recuellis en Grece par la commission de Morée, Paris, 1837, p. 125-128.

<sup>(3) «</sup> lo credo per sitro che la orecchie de' centauri sien propriamente caralline, non caprine, e in ciò direrse da queile de'fanni. Ne' centauri e capitolini così appariscono, quantonque ne' monumenti minori non ne si si chiara abbastanza la differenza. » Visconti, Musso pio-element., tom. 17. p. 163.

<sup>(3) «</sup> In weiblichen Gestalten (Kentanriden) der menschliche Oberleib « mehr dem Kreise der Nymphenbildungen entnommen worde, und sehr « reixende Formen zeigen konnte. » Müller, Archeologie der Kunst, p. 617.

pubblicando molto inessitamente questo frammento (1), credeltero rappresentarrisi un baccanale; non avvertito l'albero scolpito al di dietro, interpretarono, nel disegno delle foglie dell'estremo ramo spezzato, una nube o, peggio, un imbratto sonza significazione.

# 223. FAUNI PIGIANTI. TAV. XLVI.

Alt. m. e,31. }

Prov. Grimeni, 1886.

Due fauni (calcatoree), stretta fra loro a vicenda una mano, per vantaggiare di forza, pigiano l' uva in un ammostatojo quadrilatero di pietra, in cul l'orificio donde sporga il mosto è ornato di maschera (2). Il loro atleggiamento, il modo di tenere il bastone a mo' gruccia, adoperata per riuscire più agevolmente nell'opera, il tino ricolmo, attestano ch' essi preadone più Interesse pel ballo e pel canto de' versi epilenj, usati nella vendemmia, che per la pigiatura. Un terro fauno sta per versare nel tino una corbada (vaso a cratere, tessuto di viachi e ilmpeciato) ricolma d'uva. Tutti e tre sono fasciati al lombi d'un grembialetto arabigocolo (πρέζομα), diverso però da quello che cinge il fauno nel baccanale del Vaticano (3), i due giovani nell'ammostatojo del codice pigbiano (4), e i pigiatori d'un sarcofago del Louvre (5). A tutti mostrasi egualmente la coda derotana al di sopra del grembialo. Gli Zanetti,

<sup>(1)</sup> II, 32.

c..... celerique illudere planta.
 Concava saxa super properant. »

Nemesian. Egloga 3.4

<sup>(3)</sup> Viscopti, Musso pio-element., tom. IV, tav. 41.

<sup>(4)</sup> Annali dell'Istituto di corrispond. archeolog., 1862, tav. d'agg. I, p. 212-215.

<sup>(5)</sup> Clarac, Musée de sculpture, tav. 136.

pubblicato lo sculto (1), scrissero erratamente essersi usata la pigiatura nei soli baccanall, dacchè in un bassorilievo di casa Albani in Roma apparisce contemporaneo l'uso della pigiatura e del torchio nel comune uso di vinificazione (2). Di recente fu pure pubblicato da disegno preso sull'originale, per opera dl Rich (3).

### 224. MERCURIO E BACCO.

Alt. m. s,67-Largh. -- 0,00.

Prov. Grimsoi, 1888.

Bassorilievo rappresentante Mercurio, Bacco e fra loro un grifone accoccolato. Il primo a destra del riguardante, coperto di petaso, tiene colla man destra la borsa, colla manca il caduceo, ravvolgendosi al braccio la clamide pendente dalla spalla. Veduto di faccia gli sta di fronte Bacco adolescente (4). che tiene nella mano destra un oggetto indistinto, e colla sinistra stringe a mezzo un serpente. Benchè spoglio degli usati attributi, bastano a determinarne la personalità il riscontro col Bacco del num. 201, il serpe e il grifone. Quel rettile, di proporzioni minori dell'apollineo, è l'orgio, frequente nelle pompe dionisiache. Più largo campo d'induzioni presenta il grifone τὸ ζώον τὸ Ἰνδικὸν τετράπουν (5), che accompagnò forse il

Ovid. Tristium, III. v. 773.

<sup>(1)</sup> II, 31.

<sup>(2)</sup> Zoega, Bassorilievi di Roma, tom. I, tav. 26.

<sup>(3)</sup> Dictionnaire des antiquités romaines et gracques. Paris, 1859, p. 93.

<sup>(4)</sup> « Restat ut iuveniam quare toga libera detur « Luciferis pneris, candide Bacche, tuis.

<sup>«</sup> Sive quod ipse puer semper invenisque videris « Et media est aestas inter utrumque tibi .

<sup>(3)</sup> Eliano, Storia degli animali, IV, 27.

trionfo di quell'eroe, tornato vittorioso dalle Indie (1), oppure come opina Visconti (2), fu trasferito in Grecia dagli Iperborei, ove avea parte a'riti e sacrifizi bacchici. Una pantera ed un grifone traggono il carro di Bacco androgino in una pittura d'un vaso fittile (3), e il solo grifone ne trascina parimente il carro in un bassorilievo del Vaticano (4). Due grifoni vegliano alla custodia d'un vaso dioto in alcuni bassorilievi del Louvre (5), e in un trapezoforo carico degli arnesi dei baccanali, nella tazza d'agata del museo di Francia (6). In altro trapezoforo del Vaticano, sorretto agli angoli da grifoni, due fauni spremono da grappoli appesi il succo in un cratere e n' odorano cupidamente le esalazioni (7). L' ogggetto indistinto in mano di Bacco non può agevolmente determinarsi, per la moltiplicità dei simboli dionisiaci : infatti le monete ioniche di Teo, che vantasi avergli dato i natali, presentano spesso, oltre il grifone, il tirso, la cista mistica, la testa recisa, la vite, i pampini, il grappolo, il cantaro, la diota, l'edera (8),

I cugini Zanetti diedero errato il disegno (9), segnando le estremità di tre dita della mano destra di Bacco, come una parte dell'oggetto tenuto in mano.

<sup>(1)</sup> Il grifoni in marmo ed in bronzo, dissotterrati nelle recenti acoperta di Ninive Chorsabada, attestano delle credenze e del cutto di conperta di Ninive Chorsabada, attestano delle credenze e del cutto di contati e di controlla di contr

<sup>(2)</sup> Museo pio-element., tom. V. p. 68-69.

<sup>(3)</sup> Tiechbein, Recueil de gravures, tom. III, tav. 21.

<sup>(4)</sup> Visconti, ivi, tom. V, tav. 7. - Millin, Galerie mytholog, tav. LXIX, 261. - Distonario d'ogni mitologia e d'antichità, vol. I, tav. 20, 3.

<sup>(5)</sup> Clerac, Musée de coulpture, tav. 193, 195.

<sup>(6)</sup> Montfaucon, Antiquit. explig., tom. I, tav. 167. — Triaten. Histoire des Empereurs, tom. II, p. 620.

<sup>(7)</sup> Visconti, ivi, tom. V, tav. 10. - Millin, ivi, tav. LV, 271.

<sup>(8)</sup> Mionnet, Description des médailles grecques, tom. III, p. 257. 262. — Supplem., tom. IV, p. 373-383.

<sup>(9)</sup> II, 24.

## 225. BASSORILIEVO APOCRIFO.

Alt. m. 0,07.

Prov. Zelian, 1795-

Bassorilievo chiuso da cornice di portovenere. Nel mezzo una caerdoiressa stante, voltat, idene nella destra una patera, nella sinistra un ramo d'ultvo e una spiga. A suosi pieda a destra è una serofa presso una cista mistica, a sinistra un'ara accesa, sulla cui fronte è scolpilo un serpente. Sotto leggesì l'epigrafe:

# TEPENTIA II A PAMON HIEPEIA AHMHTPOC OECMO OOPOT

Terenzia Paramoni, sacerdotessa di Cerere legislatrice.

La maniera ood'è condotto il lavoro, più che la rozzezza di questo, Induce il sospetto che tal monumento apparlenga a falsificazione del secolo XVI. Arroge che il sacrifico che qui s'intese di rappresentare, è spoglio affatto del carattere di magnificenza e di pompa, onde celebravansi i sacrifizi a questa divinità. La leggenda pure manca di quel sapore epigrammatico onde condivansi anco quelle di minor conto.

# 226. STELA FUNERALE.

Alt. m. e,se. }

Prov. Grimeni, 1800.

Edicola sepolerale fastigiata. Nella celletta un uomo a grosse ciocche di capelli ricadentigli sulle orecchie, con camicia (χιτών) e stivaletti (ἐνδρομίδες) chiusi sopra ii malleolo, corre a destra con grappolo d'uva nella mano destra, inseguito da un gallo. Nel plinto leggesi:

# A H M II T P I E A I O I' E N O T A O H N A I E X A I P E

Demetrio di Diogene Ateniese, ti saluto.

Il dedicatore volle probabilmente accennare nella rappresentanza, o al rapporto dei nomi colle indicazioni religiose richiamate da quella in mente, od ai misteri dionisiaci, di cui fa parte il grappolo (1), a'quali era Il defunto iniziato. Il grappolo scorgesi in un marmo veduto nella villa di papa Giuito dallo Smezio (2), riferito da Boissard (3), e Montfaucon (4), come pure in mano a una donna in una stela del museo di Manlova (3): il gallo trovasi effigiato in molti monumenti, specialmente in pietre incise (6), ma nessuno di quelli o di questi è parallelo al Marciano.

Muratori pubblicò l'iscrizione (7), mandatagli dal giureconsulto Veneto Ottavio Bocchi. Riprodotta erratamente (8) da Clemente Biagi, il quale ne sorisse: « . . . . ignoramus i « qua primum urbe fuerit posita . . . . adeoque necesse « est etiam ignorare an ad Athenas Atticas eadem spectot » (9), fu edita castigatamente da Böck (10).

<sup>(1)</sup> Monumenti ined. dell'Istituto di corrisp. archeolog., vol. IV, tev. 17.

<sup>(2)</sup> Inscription., p. CXX, 1.

<sup>(3)</sup> Antiquit. romanar., tom. V1, p. 101.

<sup>(4)</sup> Antiquit. graecar. et roman., epr. Schetz, tav. 132, 4.

<sup>(5)</sup> Labus, Museo di Mantova, tom. 111, tev. 32.

<sup>(6)</sup> Winckelmann, Opere, Preto, 1831, p. 189-190, 597-598.

<sup>(7)</sup> Novus thesaurus, 1030, 2.

<sup>(8)</sup> AIOPENOYS invece di AIOPENOY.

<sup>(9)</sup> Monumenta graeca ex musaco Jacobi Nanii, p. 234.

<sup>(10)</sup> Corpus inscription., vol. I, 802.

# 227. LAPIDE SEPOLCRALE.

Air. m. ass. Lent. — a.s. Proc. Tools di S. Augelo delle pairere, i.s.s Proc. — a.s. C. TITURNIO C. L. GRATO PATRONO C. TITVRNIVS . C. L. FLORVS FIERI . IVSSIT

Cajo Titurnio Floro liberto di Cajo ordinò che si scolpisse il monumento a Cajo Titurnio Grato liberto di Cajo .

Cippo quadrangolare di pletra japidica, ornato agli angoli da quattro colonne embriciate d'ordine corintio, rastremate al terzo inferiore. Superiormente nel mezzo è un incavo circolare ove stavano riposto le ceneri: restano in giro le tracce d'incassatura del presistente opliema.

L'epigrafe, già singolare per la dedica d'un liberto ad altro liberto, è pure nolevole per la gento assai arar fra noi, cho fu certo aquilejese, non trovandosi che la sola memoria di un Cajo Titurnio Varo in una lapida trovata a S. Martino d'Aquileja (1), donde, con giusta illazione, si sarà trasferita la Marciana. Infalti fu questa dissoleterata nel gennajo 1849, nell'isoletta di S. Angelo di Contorta o della poleere nelle lagune di Venezia. L'ingegnero Giovanni Casoni, che nel giorno 13 marzo successivo donavala alla Marciana, opina che questo monumento probabilmente e esistesse a S. liario, passe ed al-

Dinanco Grand

<sup>(4)</sup> Doni, Inscription. ant., Florentiae, 1731, cl. XIV, n. 31. — Mutalori, Novus thesaur., p. 1424, 2.

« bazia le cui rovine appena si vedono nelle fangoso solitu-« dini presso il margine della laguna, dirimpetto alla stessa

« isoletta » (1), opinione ehe non infirma il fatto presunto della provenienza antica. Fu già pubblicata da Emmanuele Cicogna (2).

# 228. BITONE E CLEOBI, TAV. XLVII.

Alt. m. 0,64. Largh. -- 1,47.

Bassorilievo rappresentante la pietà di Bitione e Cheobi, Mancati per pestilizza o per altro motivo i buol che doveano traro il carro della lor madre Cidippe, sacerdotessa di Giunone all' Erco d'Argo (3), vi si aggiungono essi stessi, trascinandolo per quarantacinque stadi. Commossa da tanto affetto la madre, implorava perciò la felicità dei figli dalla dea che loro dava nel sonno la morte, quasi bene supremo dell'uomo, o principio d'una vita migliore.

Là madre rivestita di chilon jonico (moòdexc), col velo in capo a mo'sacrificante, sta ritta sul pilento (4), tratlo da'fi-gii coperti di sola clamide, al quale son pure aggiogati i buoi, per agevolare la intelligenza del fatto. Mostrasi quindi stante la sacerdulessa nell'atto di elevare due faci, presso un templo

Atti delle adunanze dell' i. r. Istituto veneto. Venezia, 1850, 1om.
 ser. II, p. 31.

<sup>(2)</sup> Iscrizioni veneziane, tom. VI, p. 457.

<sup>(3)</sup> I. R. Gail, in un dotto srticolo sui tempi degli antichi, insertio nel Anganie mengelopeique, 1813, 10m. γI. p. 78-133, 285-295, & la édifereuse di Iuβ+ν, Neb., Tipuese, e si extende con scutifi investigazioni si Giu-Deron del mostro soggetto, dili archeologi tefeschi danoa al tempio di Giu-none l'entico uome di Hercum ('Ηρωιε'), cui solliatendesi ispiν (tempio di Giuone).

<sup>(4) «</sup> Honorem ob cam munificentiam ferunt metronis hebitum ut pilento ad sacra . . . . uterentur. » Liv., Histor rom., V, 25.

tetrastilo, adorno di vaso di fiori infulato nel timpano ed aplustri sugli acroterj. Nel tempio meritano specialo attenzione lo colonne di scanalalura spirate, del cui antico uso c'è offerta ampia conferma da 'monumenti (1). A' piedi della madre sono stesi boccone i figli, o dormici ol estinti, i quali poco poi oltengono il premio dell'eroica azione, vedendolisi trar coi destrieri il carro dell'eternità all' Eliso, ove sono accolti da Giunone (2).

Che nella quadruplice scena le copie de giovani si riferiscano allo stesso soggetto, lo mostrano abbastanza la nudità de corpi loro, e la clamida avvolta al collo di clascuno allo stesso modo. Potrebbe alcuno soggettare a dubbio l'interpretazione data alla biga dell' Eternità, in quanto i figli non vi siedomo ontro, ma, posto in sodo che la donna stante rivestita

(4) Y. Riccio, Monte famigliari. Napoli, 1883, ux XXX, n. 45.— Galteria Giustiniana, Roma, 1681, part III, 11. 10.8.— Gusucen Pro-Eugen. Non ante editum Vernasiae cinerarium. Romse, 1773, f. "— Zooge, Passerillier antichi di Romo, 10m. III, p. 2095. — Caredoni, Mar-Estense del Catajo, p. 66, n. 617. — V. in questo stesso museo marciano i ununeri 200, 203, 219.

(2) ο 'Ως δε τά κατά τέν Τέλλον προετρέφατο ὁ Σόλων τόν Κροϊοον, είπας a nollá te nal 618ia, intipara tiva deutecor per éretror tou, dontar nayyu · deurepeia yas viverbut. i di eine. ». · Kließir re nui Birura. roirotot yap, ο έουσι γένος 'Αργείοισι, Βίος τε άρχέων ύπην, και πρός τούτω, ρώμη σώματος α τοιήδε αεθλουόροι τε αμφότεροι όμοίως έσαν, και δή και λέγεται όδε ο λόγες. · ἐούσης ὁρτῆς τη "Πρη τοῖει Αργείοιοι, ἐδει πάντως τὴν μητέρα αὐτών ζεὐγεῖ κομισθήναι ές το ίρον· οἱ όἱ σρι βόις ἐχ τοῦ ἀργοῦ οὐ παρεγίνοντο ἐν ώρη· ο έπεληϊόμενοι δέ τη ώρη οί νεηνίαι, υποδύντες αυτοί ύπο την ζεύγλην, είλεσν την a auafar, int the auafne, de ope detero & uting . oradious de nerte sai resο σεράκοντα διακομίσαντες, απίκοντο ές τό ίρον. Ταύτα δέ σρι ποιήσκοι, καί o dodalos úm) the naveriesce, tektoté tob filou aplote incrierto diédefé te év ο τούτοισι ό θεός, ώς άμεινον εία άνθρώπω τεθνάναι μάλλον ή ζώτεν. 'Αργείοι ο μέν γάρ περιςαντες έμανάριζον των νεανιέων την ρώμην, αὶ δέ 'Αργείαι την μηα τέρα αύτων, οίων τέκνων έκύρησε, ή δέ μήτηρ περιχαρής έσυσα τῷ τε έργῳ καί ο τη φήρη, ςάνα αντίον του αγάλματος, εύχετο, Κλέοβί, τε καί Βίτων τοῖοι ἐαυτή; ο τέπνοινι, οί μιν έτιμησαν μεγάλως, δούναι την θεόν τό άνθρώπο τυχείν άριζον ε ές: μετά ταύτην δέ την εύχην, ώς έθνοάν τε καί εύωχήθησαν, κατακοιμηθέντες ο έν αύτο το ίρο οἱ νεηνίαι, οὐκέτι ἀνέζησαν, άλλ' ἐν τέλει τούτω έσχοντο. Β Erod. Histor. 1, 31.

di chiton jonico rappresenta l'Eternità pel cerchio del velo ondeggiante, i figli furono collocati alle briglle de' cavalli per accennare a parallelismo coll'azione prima.

Questo bassorilievo, che io reputo tolto da un sarcofago, fu soggetto a molti restauri nel secolo decimosesto. Diviso in due fra la prima e la seconda scena, fu riattaccato con mastice bituminoso, di cui restauo ancora le tracco. Fratturato originariamente alle estremità in giro, fu supplito con fascia di marmo più rozzo, della larghezza di 2-14 centimetri, socipitisi grossolanamente nella parte superiore i rami degli alberi, a destra e sinistra due troncthi, inferiormente le estremità delle figure. Di nuova produzione sono nella prima scena il braccio destro di Cidippe, l'intera parte inferiore del pilento, l'avambraccio destro del figlio a destra, le gambe de buoi; nelle altre ii vollo d'un fanciulo dormiente e le braccia d'ambedue, una gamba e tutti i piedi deretani de'cavalli, le gambe del figlio a destra collo da Gitnone.

Il fatto, significazione sublime d'amore figliale, benchè d'interesse puramente privato, ricordossi con monumenti a Delfi, Argo (1), Cizico, ove era scolpito in uno de stilopenacchi del tempio d'Apollo. Del resto le sole rappresentazioni pervenuteci dall'antico si conservano nel bassoriilevo marciano, nel vetros stoschiano del museo reale di Berlino (2), ed in Roma (3).

<sup>(1)</sup> ο 'Αργείοι δί ορεων είκονας ποιησάμετοι, ανίθεσαν ές Δελρούς, ώς ανο δρών αρίζων γενομένων. » Εταθοίο, ίνι

<sup>(2)</sup> Tölken, Geschnitene Steine, V. 7. — Müller, Handbuch der Archäologie, p. 726. — Meinecke, in Gerhards Archeologische Zeitung, 1851, p. 286.

<sup>(3)</sup> a Diess Rellef erimere ich mich in meiner Jagend in einem der Palliste Rom, derem Monamente jetzt restruct und, gesehen zu baben. » Welzeker, Neuster Zeuszehs des aladem. Kunstmutsum zu Bonn, p. 22. — e Ein Basseriele, chemals im Palest Sacchettis checht underen, wie sie andres von andrer Composition bei einem römischen Antikenbändler (1881). « Müller, Handuben der Archölologie, p. 728, § 419, p.

In quest' ultimo gli adolesconti traonti il piionto sono egualmenle nudi, locchè accorda con quanto ne scrisse Cicerone (1). Porciò correami dovere d'occuparmeno deltagliatamento. Or forse la trascuranza di questo grandioso soggetto glustamente avvertita dal dotto Stepbani (2), determinò la commissione del l'impertato accadomia di belle arti in Parigi a proporno la trattazione nel concorso del grandi premj di scultura dell'anno 1855 (3).

Lorenzo Beger, hibliotecario dell'elettore di Brandeburgo ricopiò il monumento da un codice manoscritto di Stefano Winand Pighi, di quella biblioteca elettorale (ora conservato nella reale di Berlino), pubblicandolo diviso in tre parti (4), colla stessa attribuzione. Il Pighi negli otto anni (1549-1536), che attese in Italia agli studi archeologici, soffermossi aicun tempo in Venezia e ne eseguì il disegno prima del ristauro, però inesattamente, so dobbiamo inferirne dalla rappresentanza del Beger, dacchè mancano le scanalaturo allo colonne, si offigiò nel timpano del tempio una corona d'alloro infulata, si trascurarono i sommi riguardi delle distanzo, si posero i figli ginocchioni innanzi Giunono, mentre la preesistente rottura del marmo lasciava indeciso per la rozzezza dell'arte, se i figli fossero stanti o ginocchioni : ciò è sì vero, cho il ristauratoro li acconciò stanti. Riprodottolo il Montfaucon (5) dai Beger, repula a torto cho la donna stante in biga rappresenti l' Aurora

<sup>(1) « . . . . .</sup> reste posita, corpora oleo cos perunziese et ita iugum accessisse. » Tusculanar, quaestion. 1, 47.

<sup>(2) «</sup> Die Sarkophagplatte (del nostro monumento ) mehe als hundert « andere in neuerer Zeit so oft wiederholte Bildwerke eine brauchbare Ab-« bildung verdiente. » Der ausrukende Heracles, 1835, p. 43, Annot. 4. (3) Moniteur. 1 sept. 1855.

<sup>(4)</sup> Spicilegium antiquitatis. Coloniae Brandehurg, 1692, p. 146-150.

<sup>(5)</sup> Antiquit. expliq. tom. 1, tav. 25

anzieliè l'Eternità, e crede difficile ad interpretarsi l'ultima scena (1).

Ora egli è a stupire che rappresentanza di tanta evidenza abbia fuorviate le opinioni di alcuni più amanti del peregrino e dello strano, che del semplice vero. Infatti affermò Böttiger. senza allegazione di prove, rappresentare il soggetto altra cosa cho la storia di Bitone o Cleobi (2) Müller, tacendone i motivi di dubbio, non risolve il problema se le singole parti del bassoriliovo sieno di piena intelligenza (3). Welcker s'accorda in parte con Müller, dichiarando di lasciar intatta la questiono sul tempo eui debba ascriversi (4). Troppo oltro, a mio parere, si spinso nol campo dello astrazioni mitologiche il dott. Krüger che, lettano una trattazione alla società archeologica di Berlino (2 luglio 1861), anzichè a Bitone e Cleobi, riferì il soggetto allo scontro di Selene (Luna) e di Eos (Eternità). Il tempio di mezzo, la cui facciata presentata in dimensioni proporzionatamento minori, non avrebbe rapporto all'aziono, divido, come in alcuni sarcofagi, la rappresentanza in due scene. Gli otto fanciulli distribuiti qua e là dovrebbero essere Eroti (Amori), in onta alla mancanza dell'attributo indispensabilo delle ali. Giovatosi del confronto d'un bassorilievo di Endimione, pubblicato da Gerhard (5), o da Iahn (6), nella donna stanto sul pilento riconobbe Selene nubentis habitu, come in quella che la precede con fiaccole ardenti una delle pro-

s Je n' oscrois tenter l'explication d'une image aussi obscure que « c'est cette dernière. In re tam srcana nihit ultra dicere ausim. » lvi p. 58.

<sup>(2)</sup> Kunstmythologie, II. 282.

<sup>(3) «</sup> Das Relief in der Marcusbibliothek in Venedig ist zum Theil s dunkel, » Handbuch der Archäologie, p. 726, § 419, 4.

<sup>(4) «</sup> Wie manches in dieser Darstellung zu fassen sey und aus welscher Zeit sie herrühren möge, diess ist eine andere Frage. » Nauester Zuwachs, p. 22.

<sup>(5)</sup> Antike Bildwerke, 39.

<sup>(6)</sup> Archaologische Bzitrage, p. 56.

nubae che, secondo il costume, soleano accompagnare la sposa dalla casa paterna a quella dello sposo. I fanciulli, evidentemente prostesi al suolo, volerebbero innanzi al carro di Seleno. Punto centrico dell'aziono sarebbe la terra, da cui torna Eos nel secondo compartimento, cd a eui volgo indietro lo sguardo uno do fanciulli che ticne le briglie del cavallo a destra. La sedonto che accoglie Eos e i suoi compagni, potrebbe essere, dietro il Krüger, Teja od Eurifessa, La discussiono suscitatasi quindi in seno a quel dotto consesso richiamò un dialogo animato, in cui il sig. Tölken mostrossi inclinato a supporre i fanciulli distesi a terra, ipotiposi dormiente dell'incubazione, quale c'è nota dai tempi d'Apollo e dello divinità soteriche. Gerhard, trattatono diffusamente nel giornalo archeologico da lui dirotto, dissente affatto dal chiarissimo proponente (1), dichiarando necessario un esame più minuto del monumento stesso in Venezia; chè anzi riconfermava in iscritto tale necessità, coll'indirizzarmi il dotto architetto di Berlino. sig. Bergau, incaricato da quella Società archeologica a rilevarne la condiziono. Nell'opinato che me no lasciò, dietro inchiesta, egli pure riporta le due prime scene a Bitone e Cleobi. allegando insufficienza di motivi a giudicare del resto, e riprovando le attribuzioni del dottore Kruger (2).

(1) Archalongickert Anziger zur archändig, Zellung, 1861, n. 151-153. (2) e. Der Erklarung des Herro nött. Krüger kom ich durchaus sin eich bristimmen, möchte vielmehr hal der alten Klebbe and Blion verschieben, und vera glaube ich des seine forscherindene Handlung dare gezielt, seil. Genz links die Priesterin von ihren Söhnen zum Tempel gegeng, dam der Priesterin vor dem Tempel opfernd, während die Söhner schaften (aber durchaus nicht schweben) Die dritte Grupe der wriblische Grabel durchaus nicht schweben (bei dritte Grupe der wriblische Grabel der wen ausprüngerden Rössen gezogeren Wegten, kann für Aufrenfage nicht stimmen. Oh gezu nicht die Aufahnhe der Vollen der Weiter Gestal kein Attribab hat; und der Allingliege durchaus nicht sich erfent gestal bei Auftribab hat; und der Allingliege durchaus nicht zu überden. Möglich were noch dass die rechte Seite des Reifeit einem

Era già quesì articolo apparecchiato alla stampa, quando il Kriger (1), dietro un'impressione folografica da me mandata al Gerhard e da questo pubblicata (2), dà una rion-ferma dol primo opinato, sottoponendo a nuova e minuta analisi le parti del monumento e gli acconni di restauro, comunicatigii dal Bergau al suo ritorno. Bonchè io debba confessare che le dotte allegazioni del Kriger apargono molta luce sul soggetto da lui accarezzato, non so delerminarmi a credece che la rappresontazione del monumento marciano corrisponda a quel suo concetto. Gli angusti limiti segonti alla trattazione d'un catalogo, e le svariate mio occupazioni non mi permettono di scendere in campo per appoggiare colle armi della sedenza lo mio convinzioni. Lascio ad altri aperta l'arena.

### 229. IFIGENIA INVOLA IL PALLADIO.

Ait. m. 0,46. Prov. Grimani, 1286. Lengh. — 0,81.

Iligenta in Tauride al momento in cui, involato il palladio, che copre colla veste, sta per salire la nave. Oreste o Pilade seminudo, dalla prora del naviglio le porge la destra. Due remiganti seduti nel mezzo si mostrano pronti a staccarsi dal lido. Bassorilievo di mediocro disegno ed esecuzione, che già decorava un sarcofago (3).

<sup>«</sup> ganz auderen dem eraten ähnlichen Mythos darstellt, der mir aber nicht « einfällt ».

<sup>(1)</sup> Archaologische Zeitung, april 1863, n.º 272. Denkmaler und Forzehungen.
(2) Ivi, tav. CLXXII.

<sup>(3)</sup> V. Igino, fav. 21 - Servio, alle Encidi di Virgilio, II, 116.

#### 230. BASSORILIEVO D'APOLLO.

Ait. m. 0,67. | Prov Grimeni, 1000

Un giovane coperto del berretto frigio e vestito di clamide abbottonata alla spalla destra, seduto su rozzo sasso, cui si appunta colla destra, porge collo sinistra la patera ad un serpenio che esco a stretto voluto da un tripode cui è sovrapposta la cortina (λ/5/n). 2 d'un rialzo, che potrebbe esser preso a dessale del sedile, è un vaso anoto (ε/μν+ε), da cui s' innalza una fiamma: presso al tripode una planta d' alloro, da cui son recisi molti rami.

Dietro l'opinione degli illustratori primi di questo musso, il bassorilievo rappresenta un sacrifizio ad Esculapio epidaurio, o sotere, locchè non credo conforme al vero. Benchè l'alloro sia pinala salutifera od almeno acerruncale, sotlo questo riguardo pure la si attiviusce ad Apollo, che preside all'allontamento dei mali e alla salute, prendo i nomi di 'Ανέστες, 'Εππούρτες, 'Αλεζτακες, Πισήστ, '1πτρμάστις. Oltracciò l'alloro, il tripode, il serpo è nel bassorilievo del Louvre (1), in che è rappresenta ha Apollo nell'atto di combattere Ercole che invola il tripode di Delto: sullo stesso principio interprolò Bartoli un bassorilievo nell'arco di Costantino a Roma (2), nel quale il serpo striscia dall'allo sul tripode; e Winckelmann illustra una pasta antica dell'allo sul tripode; e Winckelmann illustra una pasta antica del barone di Stosch (3).

<sup>(1)</sup> Clarac, Musée du Louvre, tav. 119, 49.

<sup>(2)</sup> Admirabilia Romas, tav. 28.

<sup>(3) «</sup> Questo è il serpente che dicesi essere qualche volta comparso nel « tripode, e avere dato risposte a coloro che consultavaso l'oracolo, e che « in seguito, come dice Eusebio, si avvolse attorno al tripode ». Opera,

<sup>«</sup> Prato, 1831, tom. VIII, p. 252.

L'incisione pubblicatane dagli Zanetti (1) non è senza mende: in essa il piede sinistro del sedente è sospeso, mentro nell'originalo riposa sur un prolungamento del sedile a mo' ipopodio, e e il dossale è stranamente trasformato in un cono arrovesciato impostato su d'una base.

# 231. APPRODO CONTRASTATO. TAV. XLVIII.

Frammento di bassorilievo in marmo pario, raffigurante un approdo contrastato. Delle tre galere, le cui alte prore tolgono alla vista parte della cornice (non fratturata), due offrono in doppia serie di rilievi bassissimi, pieni di grazia o di vita, uno struzzo, delfini, tritoni, ippopotami, quali soli, quali reggenti genietti o nereidi. Due guerrieri, cho dall' elmo o dallo scudo s' appalesano greci, coperti della sola clamide lottano contro l'inimico, cui la spezzatura del marmo impedisce di vedere: l'uno, lmbracciato lo scudo argolico vibra una lancia, l'altro sta per iscagliaro un sasso. Nel primo di questi Wolff riscontrò il carattere di Ajace Telamonio, interpretando a remo la lancia (2), locchè sta în opposizione coll'azione. L'espressione animata doi combattenti, d'un cadente o di tre altri nudi lanciatisi sulla seconda galera, la morte improntata sul volto dell' ucciso steso sul suo scudo, la posa tranquilla d'un osservatore seduto sulla spiaggia, del quale non iscorgonsi cho gli arti inferiori e il braccio sinistro (3), sono di un effetto meraviglioso (4). Quautunque sia a

<sup>(1) 11. 10.</sup> 

<sup>(2)</sup> Bollettino dell'istituto di corrispond. archeol., 1835. p. 160.

<sup>(3)</sup> Wolff crede che il sedente rappresenti qualche divinità, forse l'Oceano, oppure lo Scamandro, Ivi.

<sup>(1)</sup> a Das Ganze im höchsten Styl des griechischen Relief und der ara sten Werke dieser Gattung nicht unwürdig ». Thiersch, Reisen, p. 218.

censuraro qui e là una certa durezza ne' contorni, nullostante il lavoro nonca l'immaginazione e la mano dell'ignolo artefice, cho visse certo ai tompi migliori dell'arto greca. Burckhardt, cho no loda la esecuzione, lo roputa un prodotto d'arto romana (1).

L'eroico subbietto figura, dietro l'opinato di Thiersch, lo sbarco tentato dagli Achei sulla costa di Troja, sendono ricacciati da Ettoro o Telefo; secondo Wolff, la difesa dello navi grecho contro l'attacco de Trojani; in baso allo convinzioni di Welcker, gli Achei ricacciati per opera di Telefo dalle coste della Misia (2). Simile rappresentazione ammirasi riprodotta, molto posteriormente al nostro lavoro, in una medaglia imperiale d'Ablido, appartenente a Caracalla (3). In tempo a noi più vicino fu ricopiato in gesso per lo gipsotecho di Berlino e di Bonn.

I cugini Zanetti (4), Welcker (5), Overbeck (6), credono lo sculto, cui fu aggiunta di rocente l'inquadratura, aver fatto parte d'un fregio: al qualo opinato devo pure, in outa allo anteriori mie convinzioni, accostarmi, dacchè se è prodotto dell'arlo greca, non può essere un sarcofago.

<sup>-- «</sup> Monumento che così per lo stile, come pel soggetto rappresentatovi « può chiamarsi de' più insigni ». Wolff, in Bullettino, ivi.

<sup>(1) «</sup> Treffliches römisches Relief einer Seeschlacht in reichfignrirten « Schiffen ». Der Cicerons, p. 544.

<sup>(2)</sup> c....ist nicht an die Landung bey Trois zu denken, welcher Hrktor vergeblich sich widersetzt, und Achilleus ihn zurückschlägt, sondern an Mysien wo Telephos sie in die Schiffe zurücktreibt z. Neusster Zuwochs des okadem. Kunstmuseums, zu Bonn. 1844, p. 20.

<sup>(3)</sup> Mionnet, Description des medailles greege., tom. 11, p. 637.

<sup>(1) 11, 50.</sup> α Se di tal tempra era tutto l'intero fregin, e se com'è α probabile, egregio del parl che lo scultore fu l'architetto di tutta la gran α mole . . . . . ». Statue dell'ontisala.

<sup>(5)</sup> e Bruchstück aus einer vielleicht sehr ausgedehnten Darstellung e in Hocrelief an einem Fries, mit erhaltenem Karnies v. 1v1.

<sup>(6)</sup> α Fragment eines grossen Hocrelief wohl von einem Friese, mit α erhaltenem Karnies ». Kunstarchäologische Vorlezungen. Brunnschweig, 1853, pag. 11.

#### 232. STELA SEPOLCRALE, TAV. XLIX.

Alt. m. s.ss }

Prov. Grimani, 1988

Edicola sepolerale, entro cui donna stante rimuove dalla faccia il velo che le scende fino a' piedi. Alla sinistra una fanciula, probabilmente sua figia, tione il narticolo (νερθώνων), cioè il cofaneto de' cosmetici datole dalla madre. Alla destra altra donna tiene un fanciullo in colle ed a mano una ragazzina, in ciascuna delle cui mani è un oggetto indistinto: son questi, dietro esempi paralleli, i figli minori. Nello sfondo della zote-cula scorgonsi sur un rialzo una pissido nuzialo, un bossolo ed una targa, oggetti cho tuttora riscontransi nello edicole funerarie di Pompoi. Sull'architrave leggesi l'epigrafo

ΑΤΣΑΝΔΡΑΝ ΟΔΕ

APTEMIA...

Il popolo onora Lisandra figlia d'Artemidoro o moglie di
 Fanea ». Le parole ὁ δημος sono inchiuse in una corona d'al-

loro, segnalo del verbo sottinieso erreparof.

Benebb nel monumento di rozzo lavoro sia taciuto il titolo
onde il popolo decreta onori all'estinta Lisandra (1), raffigurata
nella donna velata più alta delle circostanti, nullostanto l' attaggiamento scenico di ici, la testuggine (2), abbastanza ne indicano la maestria nel canto o nel suono.

<sup>(4)</sup> Il monumento è onorario e sepolerale ad un tempo. V, Franz, Elementa apigr. gr., p. 331. E Cicerone parlando degli onori già decretati a Castricio, scrive: « ut imponeretur aurea corona mortuo ». Oratio pro Flacco, 31.

<sup>(2)</sup> Dacché Mercurio formò la cetra d'un guscio di testuggine, xili; significò testuggine e cetra.

Muratori pubblicò il primo l'iscrizione, non sonza errori, scrivendo O  $\partial_{\mu\nu\kappa}$ ; in una sola linea (1), en edicela un commento dubbio (2), riportandosi ad una diversa lezione da lui immaginata prima della frattura della parola  $A_{\mu}r_{\mu}\nu_{\mu}$ . Quell'interpretaziono ( $\mu$  pure a ragiono dichiarata falsa da Maffel, successogli nella pubblicazione (3), dal quale riprodussela Donati (4). Leggesi inserita con errori in un suo codicetto da Gio. Antonio Astori (3).

### 233, CIBELE ED ATTI, TAY, L.

Ait. m. 0,01. }

Prov. Grimani, 1586

Ciblele ed Alti. « Forse da Magnesia o Smirne proviene il « basso rilievo . . . . . Esso è di scultura andante, o rappre« senta Cibele ed Atti e duo loro devoto. Cibele nel solito mòdo « vestita, sul capo un tutulo grande o modio (6), in parte co« perto dal peplo, sul petto dello lunghe trecce, attortigiate, « resta in piedi, nella destra tenendo un'asta, nella sinistra un « timpano d'insolita grandezza. Ai suoi piedi siede un piecolo

« leone . . . . Ell'è volta alla sinistra verso Atti, il quale abbi-« gliato alla frigla rimano parimenti in piedi, veduto di petto, « la sinistra appoggiata sur un grosso pastorale, la destra ozio-

« sa. Accanto di questo vedesi una porta di fabbrica, avanti

<sup>(1)</sup> Novus thesaurus, p. 559.

<sup>(2) «</sup> Verti quidem Artemidis filam, sed non sine suspicione exhiberi « heic nobis Sacerdotissam Dianae ». Ivi.

<sup>(3)</sup> a Neque Artemidem, neque ejus Sacerdolissam buc revocare dea bebat ». Musaeum veron., p. 374. (4) Supplem. ad Novum thesaur., tom. II, p. 240, 6.

<sup>(8)</sup> MSS. latini della Marciana di Venezia, Cl. XIV, Cod. CC,

<sup>(6)</sup> Un po'indistinta perchè coperta del velo, a me pare una corona turrita.

« cui stanno due figuro mullobri di statura molto minore (spes« so attribuivansi alle divinità stature gigantesche (1)), matro« nalmente vestite, la prima col capo velato, la destra altata
« verso lo due deità, la seconda, ch'è ancor più piccola, por« tando fra lo mani uno schifo. Zanetti (2) paria d' un vaso tenuto nella sinistra dalla prima delle due figure minori, ma non
« credo che vi sia ». Il dotto Zoega, da' cui Bassorilicei (3) riportossi l'illustraziono del marciano, mal s' appone ove taccia
d' errore il disegno degli Zanetti: la prima infatti delle due figure regge colla sinistra un lembo del peplo ed un vaso, la seconda un editice (χάλεξ): è questa la servente cho Burckhardt dico
austai bella (1).

# 234. TRITONE.

Alt. m. 9,10 } Largh. — 9,40.

Tritone in atto di dar fiato a una conca marina. Il cubito cho regge la testa poggia sul rialzo d'un carro, in cui è il tritone sdrajato: adornano il fianco del carro un delfino e un acrostolio. Dei due lembi della clamide, che avvolta alle braccia sollevasi

(1) V. num. 200. Quest'opinione è contrastata dall'autore nella stessa

<sup>(2)</sup> II, 2.

<sup>(3)</sup> Ivi, p.

<sup>(4) «</sup> la demienige (Sepulcralrelief) mit Attis und Cybele, z. B. elne sehr schöne Dienerin ». Der Cleerone, p. 344.

in arco, siccome spinta dal vento, l'uno ricade a destra sul carro, l'altro svolazza a sinistra. Le volute squamose del corpo di pesce in cui termina questo semidio, aggiungono all'insieme un carattere d'armoniosa bellezza.

Il bassorilievo è d'ottima conservazione, ove si eccettui una spezzatura all'angolo destro superiore.

Simili tritoni, già efficiati nel tempio di Saturno in Roma, riscontransi in due bassorilievi della villa Albani, in uno del palazzo dei Conservatori, sur un marmo del palazzo Mattei, sur un vaso del palazzo Marberini in Roma. Le più antiche sepolture etrusche si adornano di tritoni, locché fu pure usato in gran numero di sarcofagi romani, come nei più recenti di Pompei (1).

## 235. SILICERNIO, TAY, LL

Alt. m. 0,40 }

Prov. Weber, 1847.

Bassorilievo frammentato, già appartenente a stela funcrale, rappresentante un silicernio. Un uomo, cul manca la testa, veclato dal mezzo in giù colla sindone cenatoria, steso a biosole sul letto, tiene nella sinistra una coppa: donna stolata, stante, con testa spezzata, gil è presso alla destra: a sinistra è una mensa fornital di cibi (necrodipnio); di sotto al letto un cana eaco-sciato. Di fronte un pincerna nudo tiene colla sinistra un' olpe, offre colla destra la tazza ricolma ad un cavaliere. In seplocri etruschi, greci, romani trovansi ripetute simili rappresentazioni, delle quali scrivea opportunamente Inghirami: « È coerente « al soggetto il vedere il cavallo dell' apoteosi ove il marito porce ge alla moglio la destra per dare ad essa l'utilino addio di « elerno congedo e di coniugules separazione. Egli dee stare as-

<sup>(1)</sup> Raoul-Rochelle, Monum, ined., 1833, tom. I, p. 43.

« siso in lettisternio per indicare qual dostino spera nell'altra

« vita, ovo un eterno simposio lo attende a fargli gustare per-

« petuamente il nettare divino. Le libazioni e le mense che uni-

« tamente al cavallo dell'apoteosi ed al congedo di morte si ve-« dono in simili sepoleri effigiate, son la memoria di quei fune-

e bri convili, detti anche parentali, che facevansi all'occasione

bri convili, delli anche parentali, che facevansi all'occasione

del funerale, e che, per maggior culto roso agli estinti, ripo tevansi ogni anno sotto lo stesso nome (1) > . Non è nerò da

« tavansi ógni anno sotto lo stesso nome (1) ». Non è però da ommettersi un primo significato, la più oviva allusione della donna", del cane (2), del cavallo (3), agli oggetti più amati in vita, la moglie, la caccia, l' equitazione. Ciò che nella investigazione è la presenza contemporanea del defunto steso sul letto (4), o a cavallo (3). Non è infrequente fra gii antichi il costumo di officire in un solo quadro parecchio scene d'uno stesso soggetto (6), del che bastà ad assicurarci lo splendido esempio del bassoriliero marciano nun. 228. Più difficile a determinare ò l'orgetto va marciano nun. 228. Più difficile a determinare ò l'orgetto.

(1) Monumenti etruschi, tom. 1, p. 166.

(2) Il cano accoaciato, ovvio in ogni genere di domestiche rappresentaze, è pare nel bassoriliero pubblicato da Zoega / Bassoriliero di Roma, tav. 36), in queilo della bada di Grotta Ferrata / Annali dall'Istituto di corrispond. archaolog., 1529, p. 338), in una atela del masco mantovano Labus, Musso di Mantora, Loron. III, tav. 32.

(3) . . . . . . . . . . . . quae cura nitentes

a Pascere equos, eadem aequitnt tellure repostos ».

Virgil. Aeneld. VI, 686.

E Baoul-Rochette: « Il resulte invinciblement de l'accord de tous ces monumens que la presence du chesul caractérisait le départ supreme, « conformément à l'opinion très-accredifée ches les anciens, qui faisait « transporter l'ame des bêres aux champs élysées par leur cheval favorl ». Monumenti fande, Jom. 1, p. 400.

(4) Maffel, Mus. veron. p. 47, 2; 51, 11. — Rinck, Kunstblatt, 1828, n. 42, 7.

(5) a Auch hier ist der Abschiednehmende öfter zu Pferde ». Müller, Archäologie, p. 190.

(6) Simili esempj farono riprodotti da pittori e incisori di parecchie scuole, e recentemente da Owerbeck, Cornelina, Vogel. non bene espresso diet o il cavallo, nel quale volle, è da oredersi, il rozzo artista raffigurare una paima od un acetadolo, ambeduc rapportantisi a distinzione, sendo quella indice di premio ripartale alla corsa (1), questo di valore nel trattare la lancia. Più dettagliata notizia sull' uso de' cavall'in e' monumenti finerari potranno leggersi nella dotta disquistione di Filippo Le Bas, terminata colle parole: « Nous croyons avoir suffisament prouve « que le cheval sur les monuments funéraires représentait loue jours le cheval de la mort (2) ».

Questa stela di marmo pentelico, già appartenente a Davide Weber, che pubblicolla incisa su foglio a parte, fu dallo stesso legata con altri marmi al museo marciano nel 1847.

## 236. FRAMMENTO BACCHICO.

Alt. m. s.se } Prov. Weber, caur.

Frammento bacchico già collocato ad uno degli angoli delfepitema d'un sarcofago, come può rilevarsi da monumenti simili in parecchi musel (3). Lo sorcio ardito di questa testa rappresenta la faccia d'un seguace di Bacco, forse Acrato od Ampelo, diadennale e coronato d'edera e corimibi. L'egregio lavoro apparteneva un tempo alla famiglia Morosini, cui l'illustre antienato Francosco portollo forse dalla riconquistata Morea. Davide Weber, avutolo al prezzo di dodici talleri, ridonollo con

<sup>(1)</sup> La palma col cavallo è pure nel cippo sepolerale di Vitelio Successo, già mella villa Mattel (Monum. Matth., tom. III, tav. 72, 2), ora nel museo pio-ciement. al Vaticano.

<sup>(2)</sup> Monum. d'antiquit. figur. recuell. en Grèce. Paria, 1837, p. 85-96.

<sup>(3)</sup> La maschera bacchica adorna gli epitemi di tre sarcofagi del Louvre, l'uno con soggetto bacchico, i due altri rappresentanti Arianna e Nasso, le Muse. V. Clarac, Musés du Louvre, tav. 127, 129, 208.

amorose cure all'antico spleudoro (1) elegollo, morendo, alla Marciana. Creuzer amico del Weber, pubblicollo nel terzo volume della Simbolica e, dietro lui, Weber ne diede un'incisione in foglio a parte, accompagnandola colle parde: portato d'Alene, de Pausania, dibi. A. Tale congestura poggia sulla tradizione della provenicaza e sul tratto di Pausania, che potria egualmente adattarsi a teste simili: « Kai deluyer vie appli Arivovoo' Augaros e replante d'esta i piene transcapparigen siziye.

# 237. SERVO TERMARIO.

Servo termario stante, coperto di tunica che gli scende alle ginocchia, con faccia rimessa in gesso, capelli irli. Questo bas-

(1) a Herr Weber hat es in einem Garten der Morosini in Casino a della Salute auf der Giudecea, welches seinen Besitzer gewechselt, in e einer Mauer eingesetz, von der Zeit und dem Regen gehräunt und von e einem Baume an der Maner fast ganz bedeckt aufgefunden, und um 12 « Conventionsthaler an sich gehracht. Es gehört, wie sein Fundort zeigt, a zn den Schätzen, welche der grosse Morosini, der Peloponnesier, bey e seinen Kriegszügen aus Griechenland entführt und in die zahlreichen e Paliaste seines Hannes zerstreut hat, ein Ueberrest dieses Besitzen, der « längst durch Versämmniss und Geringsctung der Eigenthümer bis auf die a letzen Sonren zerstäubt und verschwanden ist. Auf meine Bemerkung e das ein so achatzhares Stück alter Sculptur nicht an diese Stelle, son-« dern in das Haus an einen Ehrenplatz gehöre, erwiederte er dieser ser a ihm auch bestimmt, vor der Haud aber bleibe er bier der Mittagssonne a ausgesetzt, um auszutrocknen, die branne moosigte Farbe zu verlieren a und zu bleichen; die Sonnenwärme habe auf versämmte Marmorbilder e eine wundersame Wirkung. Und in der That hat dort der Kopf, der « ührigens durch die Vorsprünge des Daches gegen Regen, und durch die e die Lage der Maner an einem Canal gegen Entwendung geschützt ist, « schon jetzo fast seibe prsprungliche Schönheit und weisse Farbe durch a den milden Einfiges der Sonne wieder gewonnen »: Thiersch, Raisan in Italian, p. 143.

sorilievo rappresentante un servo, facea già parto della raccolta Nani (1), donde acquistollo Davido Weber, cho nel 1847 legollo alla Marciana. È da avvertire che l'incisione della raccolta Nani è la stessa usatta molto innanzi, a mo'vignetta, dal Paciaudi, per illustrare con fipe opportuno una sua leoria sul lavatori alentes (2), nella quale egli attribuisco il carattere di servo alla rappresentanza di che è parola. L'opinione di Paciaudi è riconfermata dal fatto che i servi di convitti e de baggi, i funambuli ec. vestivano a corto e succinti, del che si ha un bel riscontro al nostro nel pocilitator phryginus, pubblicato da Gio. Ernesto Emman. Walch (3). Il lavore del marmo non è che sbozzato.

#### 238. URNA CINEBARIA.

Urna cineraria, la cui iscriziono nello spazio determinato superiore fu cancellata. Ornata nella sola parto anterioro presenta agli angoli due toste bacchicho a corna di capro, ole sorregono un festono. Gli spazi verso agli angoli sono elegantemente riempiuti da due cornucopie, e quello di mezzo da due augelletti cadenti (4).

<sup>(1)</sup> Collezione di tutte le antichità che si conservano nel museo Nani. Venezia, 1815, 4.º n. 241.

<sup>(2)</sup> a la tres proinde hominum classes distinctum fuisse videtur hoc Atheniensium Lotorum corpus; scilicet in Cless qui deireo primo loco « descripti sunt, in Inquilinos, quorum nomina carent patris indicatio-« ne, in Servos qui, de more, bretiori et maucipiis usitata appellatione « donnotur ». Monumenta Peleponnenta « Romes, 1761, vol. 1, p. 284.

<sup>(3)</sup> Acta societatis latinas Janensis. Jenae, 1752, vol. II.
(4) « Aves, eas praesertim quas defunctis carissimas fuisse constabat,
» in rogum mittere solchant. » Plinins. Epistol. IV. 2.

## 239. ARA DIONISIACA TAV. LIL

Alt. ro. 0,94.

Prov. Grimeni, 1 see.

Ara quadrançolare con rappresentazione di misteri dionisiaci sulle facce di lavoro incompiuto. Le membranature architettoniche che ne formano l'incorniciatura sono di un lavoro ricchissimo. Nella faccia anteriore Dionisio sdrajato a bioscio sulla
pardalide, addita il cielo coll' indice destro, tiene nella sinistra
la ciotola e il tirso infulato. Ninfa seduta su pelle ferina, di
fronte, tocca un alto e ristretto liuto (1), il frigono (2), a maniera della davitri presenta il 'conviti. Nel mezzo del campo una
lavoletta appesa a pilastro ornato di viticci e sormontato da
oinochoe, presenta a rillevo una maschera bacchica. Nell'orgia
della faccia corrispondente siedono due faun laulta pardalide.

<sup>(1)</sup> a Eice schmale ood hohe Laute ». Welcker, Neuester Zuwachs, ec. p. 11.

<sup>(2) «</sup> La femmioa sta forse soonsodo noo stromento a più corde che e ooi, per riferirlo ad aleono degli antichi, vorressimo credere un trigoe no, poiché infatti è di tal figora; e così creder contei una delle trigoa mistrie mentovate da Lociano ». Zanetti , Statue dell' anticala , vol. II., 36. Conformaco questa riservata opicione noo stromento simile pubblicato da Kircher io Oedipus, tom. IV, c. 13, p. 426, sotto come di trygonas lyrae, e riprodotto io Romanum musaeum, 1746, tom. II , sect. 4. tav. 5. n. 13; con che lo scolpito oci fregio ioferiore del vaso di Ruvo nel museo borbooico di Napoli, appellato lyre triangulaire da J. Roulez ( V. Monumenti dell' Istituto di corrispondenza archeologica, vol. IV. tav. 17: - Annali dell' letituto di corrispondenea archeologica, 1845, p. 30). Aggiuogasi quanto oe scrisse l'eruditissimo Giampietro Secchi: « No si « può oegar l'esistenza di questo istrumento fra gli actichi, perchè con · è rarissimo oc' mooumenti, c la collezione del museo marciano in Ve-« nexis presents in cippo od are sepolerale visibilmente effigiato il trigoa num o triangula, salosica degli ebrei a. La cattedra Alessandrina di s. Marco, Venezia, 1853, p. 127.

l'uno de'quali tien volta al cielo la destra e nella sinistra il poculo. l'altro trae a sè una ninfa che tien pure un poculo. Nella parte superiore furono abrase le parole che vi si leggevano al tempo della pubblicazione degli Zanetti: HIC LOCVS SACER EST. Nel primo del lati più ristretti una donna seduta tiene sulle ginocchia una cetra e volge mollemente lo sguardo ad un faunetto che, coperto della sola nebride pendentegli ad armacollo dalla spalla sinistra, a lei s'appoggia. L'altro lato rappresenta un fauno e una faunessa in atto di baciarsi. Il Danese Evles Yrwin, nel viaggio da Venezia a Bassorab l'anno 1780. descrivendo quest'ultimo soggetto, la cul esecuzione trovò impareggiabile (1), appalesa poca valentia nel sapere mitologico. Welcker, illustrando il gesso trattone pel museo di Bonn, osserva a ragione essersi nel marmo espresso il contrasto della grazia e della dissolutezza (2). Burckbardt ne loda a ragione la sublimità del concetto, asserendo, locchè è con-· forme al vero, che il lavoro di provenienza romana, è assai mediocre (3).

a beidea soderen, ein Contrast des Ansländigen und der Ausgellasenheit et beahnichtigt ». Ivi, p. 12.

(3) a Ausgeseichnete vierseitige Ara mit bacchischen Scenen von nur a flüchtigte römlacher Arbeit, aber schön erfanden ». Der Ciesrons, p. 344.

<sup>(1) «</sup> Mais quelle plans sers rectue de detrie us putit groups que 
" ou appreçit une le pidétait de l'une des situaris que ej piezens, quant 
« ce arrait celai d'Abbasi, loi-mêure, pourrait en rendre tous les chares en elle se, jeu en le chaste embrassement de deux names champleres,

el ly a tant d'aisance dans l'activade de ce fertued coople, que grace si 
« enchanteress desso les figures, une repressions is soucharie dans latertisis,
« ou respire la passion qui les soins, qu'on serait testé, «'il n'y avait
» une sorte de prejenation, d'appliquer à ce chaf d'our d'on artiste
i incoma, ce que dit notre divis Maiton de la benati incomparable de 
premier couple, an sortir den maland d'i saitore de la caires ». Voyage
à la mer Rouge. Paris, 1779, 10m II, p. 345.

(2) « Offication la trainche de la caire de la charit de la caire de la c

#### 240. URNA CINEBARIA.

| Alt<br>Length<br>Prof. m. | 0,895<br>0,675<br>0,285 | Prov. Grimani, 1806. |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|
|                           | D . M                   | D . M                |
|                           | TI . CL                 | CLAVDIAE             |
|                           | CHARITONI               | CHELIDONI            |

Agli Dei Mani di Tiberio Claudio Caritone e Claudia Chelidone.

Urna cineraria, sulla cul faccia due encarpó d'alloro appesi a errer negli angoli e alla testa di Giove Ammone nel mezzo, adornano due nicchie, ove leggonsi le sopraeritte Iscrizioni. Di sotto alle nicchie o riquadri due aquile spiegano le ali; Inferiormente fra due sfingti angolari accosciate la lupa allatta un fanciullo; simboli generici di origine romana e di vita seconda. Il lavoro dell'urna, mancante d'epitema, è soltanto sbozzato.

Caritone e Chelidone, già servi nella famiglia Claudia, crano conjugi, o padre e figlia.

## 241. CAPITELLO CORINTIO.

Alt. m. 0,20-

Capitello corintio a tre filari di foglie d'acanto, dal cui frammezzo sorgono gli interposti caulicoli tagliati con molta robustezza, con astragalo semplice ed abaco echinato. Di molto aggetto sono i rosoni. Mediocre è lo stato di conservazione.

### 252. CIPPO SEPOLCRALE.

Alt. m 1,54. Lergh. del tre leti, m. 0,60; 0,64; 0,04.

L . OCIVS
PATROCLVS
SECYTVS
PIETATEM
COL . CENT
HORTOS CVM
AEDIFICIO . HVIC
SEPVLT . IVNCTOS
VIVOS DONAVIT VT
EX REDITY EOR . LAR
GIVS ROSAE ET ESCAE
PATRONO SVO ET
QVANDOQVE SIBI
PONERENTYR

Il pictose liberto Patroclo dona vivente al collegio dei centonari gli orti ov' è sepolto il suo patrono Lucio Octo, e l'annesso edificio, perchè colla rendita siano a lui, ed un giorno a sè pure, celebrate annue inferie, con profusione di rose e di vivando.

Sur una faccia del cippo leggesi l'iscrizione; sull'altra una persona, di cul non resta che la traccia, perchè abrasa in parte collo scalpello, seherza con uccelletti, due del quali poggiano sur ami d'un olivo, un lerzo cade a terra: sul tronco dell'albero è una lucorda, alla radice un coniglio. Superiormente sono distribuiti il regolo (normo), l'archipenzolo (perpendiculum), l'ascia. Il valore rappresentativo attribuito a questi soli due lati consigliò la segutura del marmo, ridotto perciò a prisma triangolare dal preesistente parallelepipedo quando, a cura del bibliotecario Jacopo Morelli, trasportossi nel 1817 dalla sala terrena del podestà di Torcello alla biblioteca Marciana . Simili alterazioni saranno sempre deplorate dall' archeologo, cui le forme de' monumenti fanno spesso importanti rivelazioni.

Primi a pubblicare la lapide furono Bienemann (latinamente Apianus) ed Amanzio (1), nel 1534, come esistente in Torcello , trascrivendola dal codice ms. Pacediano dell'Ambrosiana di Milano . Reca perciò meraviglia l'attestazione di Wolfango Laz. che inseritala molti anni dopo nell'opera: Reipubl. romanae commentaria (2), collocolla « in ruderibus Iulii Carnici, hoc est « Vellach, oppidulo prope Mozo abbatiam et Peischldorf », e tanto più che levolla di netto da Bienemann ed Amanzio, come rilevasi dai comuni errori di lezione. Demster (3) e Bartoli (4). ricopiatala dal Laz, non ne mutarono il sito. Del resto pubblicaronla come esistente a Torcello Grutero (5), Manuzio (6), Boldoni (7), Muratori (8), il Forastiere istruito delle cose di Venezia (9), Filiasi (10), Moschini (11), Katancsich (12), Orolli (13). Girolamo Asquini inscritala nell'opera La giardiniera suonatrice (14), poggiò interamente sull'asserzione del Laz, ove scrisse: « Iscrizione pubblicata da Wolfango Lazio, dal Dem-« stero, dal canonico Bartoli e da altri, che tutti la dicono già

- (1) Inscriptiones sacros, vetustatis, p. 348.
- (2) Basilese, 1551 . p. 1212 : Francefurti ad Massum . 1598 . p. 1022.
- (3) Antiquitatum roman., 1559, lib. 1, cap. 11.
- (4) Antichità di Aquileia, 1739, n. 343.
- (8) Inscriptionss, 1580, p. 1021, 4.
- (6) Ortographiae ratio, Venet., 1591, p. 691.
- (T) Epigrammata, 1660, p. 16.
- (8) Novus thesaurus, 1739, c. 603. (9) 1764.
- (10) Fensti primi s sscondi, 1811, tom. II, p. 309.
- (11) Guida per la città di Venezia, 1815, p. 472.
- (12) Istri adeolarum geographia, 1826, parte I, p. 135.
- (13) Inscriptionum latin. selset., 1828, n. 4070, 4418.
- (14) 1830, p. 10.

« esistente in Giulio Carnico ». Riprodottala egli cogli errori aitrui, in onta a' propri occhi (1), lascia dubbio sull'opportunità degli altri argomenti onde imprese a dimostrare l'originaria procedenza del monumento, cioè la storia della migrazione sua da Giulio Carnico ad Udine e di qua a Torcello, storia conservata in lettere originali di Paolo Ramusio nel castello di Colloredo in Friuli, nonchè ii nome di M. Ogius letto dailo stesso Asquini sur una lapida fratturata, scoperta in Giulio Carnico nel 1808. Il solo Labus ne diede la sincera lezione (2), aggiungendo alcune sue erudite osservazioni; essere i centonari grtefici, di rozze stoffe di lana, consarcinate di brandelli di vari colori, e no certo di pali appuntiti per la circonvallazione de' campi militari, come opina taluno; agli orti donati alludere la lucertola, il coniglio. l'albero, gli augelletti; essersi fatto il legato non prima di Marco Aurelio, al cui tempo il Senato permisit collegiis legare (3); potersi di simili legati addurre frequenti gli esempj. Ma singolare soggetto di osservazione qui presenta il nesso riposto fra l'iscrizione e la rappresentanza. Indice di morte è l'uccelletto cadente, simboleggiano gli altri « le scene vere dei ra-« minghi volatili che, rimosse le turbe, accorrovano sul iuogo, « quando di verdi frutta e di fiori erano lo aro adornate (4) »; allude l'olivo alla pace del sepolero, al sonno la lucertola. Il coniglio è ripetuto in molti monumenti funebri (5). Il re-

<sup>(1) «</sup> Ora si vede trasportata nell'atrio della pubblica biblioteca di « s. Marco di Venezia, dove l'ho copiata lo atesso netta di tutti quegli er-« rori e difetti, co'quali è stata da altri pubblicata ».

<sup>(2)</sup> Lettera ad Emmanuela Cicogna intorno ad una iscrizione ec. 1830, p. 12.

<sup>(3)</sup> Paolo, 1. 10. D. da rebus dubiis. V. Schilling, Jurispr. ant. Antejust., p. 659.

<sup>(4)</sup> Labus, Museo Bressiano. Brescia, 1838, tem. I. p. 206.

<sup>(5) «</sup> Le lapin que Winkelmann s'était encore efforcé de rapporter à la tragedie comme animal symbolique de Venna et de Bacchua, a sur « une fonte de monnmens que je ai déjà cit's (p. 224, 4), une signification

<sup>.</sup> funéraire » . Raoul-Rochette, Monumenti inediti, vol. 1. p. 224-235.

golo, l'archipenzolo, l'ascia enunciano la professione meccanica di *faber lignarius* o falegname, esercitata da Lucio Ocio Patroclo.

# 213. LAPIDE GRECA OPISTOGRAFA.

Alt. m. 1,7. Largh. — 0,70.

Acquisto, nel 1816-

Lapide opistografa în marmo pario, contenente trattad altenara fra îl popolo di lerapitna e quelli di Litto, di Magnesia, di Rodi. Il primo e l'ultimo mancamo del principio, dacchè la parte superiore della pietra è fratturata; il secondo è intero. Per altro giovatomi da' supplementi porti da altri, come dirio più sotto, ho creduto opportuno di pubblicare nella lore estensione i tre trattati, esprimendo in caratteri capitali il testo conservato nel marmo odierno, e in caratteri minuscoli il supplemento, contrassegnando con numero il principio di clascuna linea presentata dalla pietra.

I.

# Trallalo d'alleanza fra le due ciltà cretesi Ierapilna e Rodi.

Θεός Τύχηι 'Αγαθήι.

- Έδοξε τῶι δάμωι ἀγαθαϊ τύχαι ἔυξασθαι μἐν τοὺς ἰερεῖς καὶ τοὺς ἰεροῦντας τῶι ἀλίωι καὶ τᾶι βόθωι καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς πᾶσι καὶ πάσαις καὶ τοῖς
  - άρχαγέταις καὶ τοῖς Κρωσι δσοι έχοντι τὰν πόλιν καὶ τὰν χώραν τὰν ροδίων συνενεγκεῖν ροδίοις καὶ ἐεραπυτνίοις τὰ δόξαντα περὶ τάς.

- συμμαχίας έπὶ τελετὰν δὲ τᾶν εὐχᾶν γενομέναν θυσίαν καὶ πόθοδον ποιήσποθαι καθά κα δόξηι τῶι δάμωι . κυρωθείσας δὲ τᾶς συμμαχίας
- κών δρενων συντελεσθέντων κατά τὰ γεγραμμένα υπάρχειν συμμαχίαν ποτὶ τὸν δάμον τὸν ῥοδίων καὶ συνεργεῖν ἰεραπυν τὸυς τῶι
- δάμωι τωι ροδίων καὶ πόλιν καὶ λιμένας καὶ ὁρματήρια παρέχειν καὶ εὐνους καὶ Φίλους καὶ συμμάχους ὑπάρχειν εἰς τὸν ἄπαντα
  - χρόνον καὶ εἴ τίς κα εἰπὶ πόλεν ἢ χώραν ςρατεύηται τὰν βοδίων ἢ τοὺς νόμους ἢ τὰς ποθόδους ἢ τὰν καθετακυίαν δαμοκρα
  - τίαν καταλύηι βοαθείν ἱεραπυτνίους ροδίοις παντὶ οθένει κατά τὸ δυνατόν, εἰ δέ κα ὁ δάμος ὁ ροδίων μεταπέμπηται συμμαχί
    - αν παρά λεραπυτνίων άποτελλόντων τὰν συμμαχίαν λεραπύτνιοι έν άμεραις τριάκοντα ἀΦ' ἆς κα παραγγελλωντι ρόδιοι ἄνδρας
  - διακοσίους οπλα έχοντας εξ κα μή έλασσύνων χρείαν έχωντι βόδιοι των δέ αποτελλομένων εόντων μή έλασσους των ήμιοών
- ὶεραπύτνιοι, εἰ δέ κα πόλεμος περιέχει ἰεραπυτνίους ἀποςελλόντων ὅσους κα δυνατὸν ἢι ἀυτοῖς, τοῖς δὲ πεμπομένοις
  - παρά έεραπυτνίων παρεχόντων βόδιοι πορεία είς τάν διακομιδάν τάν έκ κρήτας είς ρόδον καί εί μέν κατά συμμαχίαν
  - μεταπέμπωνται ρόδιοι έν τέσσαρσι τοίς πράτοις έτεσεν άφ' άς κα παραγένωνται άμέρας είς
  - ρόδον οι σύμμαχοι διδόντων έκάστωι άνδρι έκάσας άμέρας έννε" όβολους ροδίους, τοις δε άγεμόσιν άγουμένοις έκάσωι
  - άνδρών μὴ ελασσόνων πεντήκοντα διδόντων έκάτωι τᾶς άμέρας έκάτας δραχμάς δύο. εἰ δέ κα μετά τὸν γεγραμμένον χρόνον
- μεταπέμπωνται ρόδιοι τὰν συμμαχίαν τὰ μέν άλλα γενέσθω κατὰ ταὐτὰ, ἀφ' ἀς δέ κα ἔλθωντι ἀμέρας τοὶ ἀποτελλόμενοι
  - σύμμαχοι παρά Ιεραπυτνίων εἰς ρόδον παρεχόντων Ιεραπύτνιοι τοῖς ἀποταλεῖσι τὰ ὀψώνια ἀμέρας τριάκοντα, τοῦ δὲ ὑπο —
  - λοίπου χρόνου διδόντων ρόδωι καθά γέγραπται. εί δέ κα συς δι πόλεμος ροδίοις ποτί τυνα τών έν συμμαχίαι έόντων
  - ιεραπυτνίοις εί μέν κα πολεμώνται ρόδιοι άποτελλόντων τὰν συμμαχίαν ροδίοις ιεραπύτνιοι, εί δέ κα πολεμώντι κατάρξαντες

- πολέμου μή έπαναγιες έστω Γεραπυτνίοις αποσέλλειν συμμαχίαν τολίοις· εί δέ κα ξενολογίου χρείαν έχωντι ρόδιοι έκ
- κρητας παρεχόντων ἱεραπύτνιοι ἀσφάλειαν τῶι ξενολογίωι ἐν τᾶι πόλει παρεχόντων δέ καὶ ἐν τᾶι χώραι καὶ ἐν ταῖς
  - νάσοις ταϊς παρ' αὐτών κατά τὸ δυνατόν · καὶ πάντα συνεργούντων είς τὸ συντελεσθήμεν ροδίοις τὸ ξενολόγιον. άλλωι δέ
  - άδης είναι ιδυμετά των παρενό διάδον παρευρέσει μήδεμες εήδες τα στρατευέσει είναπουτνίων μηθείς κατά βοδίων παρευρέσει
  - μηδεμιάι ή ένοχος έστω τοῖς επιτιμίοις καθάπερ εὶ επὶ τὰν ίεραπυτνίων πόλιν εστρατεύετο χωρὶς ή ὅσοι πρὸ
  - τάς δε τας συνθήκας εξεστρατεύκαντι· ταίς δε δυνάμεσι ταίς άποςελλομέναις ὑπὸ ροδίων πάντα συμπρασσόντων
- Εραπύτνιοι κατά δύναμιν τὰν αὐτῶν πᾶσαν πρόνοιαν παιούμενοι καθότι καὶ τῶν ἰδίων πολιτῶν. καὶ εἴ κα συνίσταται
  - λαϊστήρια έν κρήται καὶ άγωνίζωνται βόδιοι κατά Θάλασσαν ποτί τοὺς λαϊστάς ή τοὺς ὑποδεχομένους ή τοὺς συνερ —
  - γούντας αύτοῖς συναγωνιζέσθων καὶ ἱεραπύτνιοι κατὰ γάν καὶ κατὰ Βάλασσαν παντί σθένει κατὰ τὸ δυνατὸν
  - τελέσμασι τοῖς αὐτών. καὶ τοὶ μέν λαϊσταὶ τοὶ ἀλισκόμενοι καὶ τὰ πλοία αὐτών παραδιδόσθω ῥοδίοις, τών δὲ ἄλλων
  - έστω τὸ μέρος έκάστωι τῶν συναγωνιζομένων, κατὰ τάυτὰ δὲ καὶ ρὸδιοι έσντων Ιεραπυτνίοις εῦνοι καὶ Φίλοι καὶ σύμμαχοι
- είς τὸν ἄπαντα χρόνον καὶ τοὶ ἄρχοντες τοὶ ἀποστελλόμενοι ὑπὸ ροδίων ἐπὶ τῶν γαυτικῶν δυναμίων ἐπιμελέσθων τῶς
  - πόλιος τας ἱεραπυτνίων καθάπερ τας όμοτελούς πάντα πράσσοντες, τὰ ποτ' ἀσφάλειαν καὶ σωτηρίαν τας
  - πόλιος τᾶς ἱεραπυτνίων . α2ὶ εἴ τίς α2 βασιλεὺς ἢ δυνάστας ἢ ἄλλος ὀστισοῦν ἐπὶ πόλιν ερατεύηται ἱεραπυ —
  - τνίων βοαθούντων ιεραπυτνίοις εις τάν πόλιν παντί σθένει κατά τὸ δυνατόν. εί δέ τις κα τάς άπο τοῦ
  - δικαίου γινομένας ποθόδους εκ θαλάσσας παρέληται ιεραπυτνίων η ταν καθεςακυίαν δαμοκρατίαν παρά
- λεραπυτνίοις καταλύμε καὶ συμμαχίαν μεταπέμπωνται ἱεραπύτνιοι ἀποστελλόντων βόδιοι ἱεραπυτνίοις τριήρεις δύο

- τὰ δὲ τελεύμενα εἰς τὰς τραίρεις μενῶν δύο διδόντων ΡΟΔΙΟΙ τοῦ δὲ ὑποΛΟΙΠΟΥ ΧΡΟΝΟΥΔΙὰ
- όντων ίεραπότνωι είς έκαπέραν προηΡΗΤΟΤΜΗΝΟΣΕΚΑΣΤΟΤ ΔΡΑΧΜΑΣΜΤΡΙΑΣΔΕΙΔΕΚΑΠΟΛΕΜΟΣΗΒΡΙΕ Χτι. δο
- δίους αποστελλόντων ΣΤΜΜΑΧΙΑΝΑΓΚΑΔΤΝΑΤΟΝΗΙ ΕΙΔΕΚΑΠΟΛΕΜΟΝΕΖΕΝΕΓΚΩΝΤΗΕΡΑΠΤΤΝΙΟ
- ποτί τινες άνευ ΤΑ ΣΡΟΔΙΩΝΙΎΝΩΜΑ ΣΜΠΕΠΑΝΑΓΚΕ ΣΕΣΤΩΡΟΔΙΟΙΣΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙΣΤΜΜΑΧΙΑΝΤΑΝ ΔΕΣΤ μ
- 40. μΑΧΙΑΝΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΩΝΡΟΔΙΟΙΕΝΑΜΕΡΑΙΣΤΡΙΑ ΚΟΝΤΑΑΦΑΣΚΑΠΑΡΑΓΙΈΙΛΩΝΤΙΙΕΡΑΠΤΤΝΙΟΙ ΧΩΡΙΣΗΕΙ:
  - TONENEZTAKOTAIEPAHTTNIOIZHOAEMONHOTIK NQZIOTZKAITOTZZTMMAXOTZEIZAETOTTON MHZTMMA
  - ΧΟΤΝΤΩΝ ΡΟΔΙΟΙΙΕΡΑΙΙΤΤΝΙΟΙΣΜΗ ΣΤΡΑΤΕΤΕΣΘΩ ΔΕΜΠΔΕΡΟΔΙΩΝΜΗΘΕΙ ΣΚΑΤΑΙΕΡΑΙΙΤΤΝΙΩΝΙΙ Α PETPEgg
  - MHΔEMIAIHENOXOΣΕΣΤΩΤΟΙΣΕΠΙΤΙΜΙΟΙΣΚΑΘΑ ΠΕΡΕΙΕΠΙΤΑΝΡΟΔΙΑΝΕΣΤΡΑΤΕΤΕΤΟΧΩΡΙΣΗΟ ΣΟΠΡΟΤΑΣΔΕ<sub>72</sub>ς
  - ΣΤΝΘΗΚΑΣΕΞΕΣΤΡΑΤΕΤΚΑΝΤΙΕΙΔΕΤΙΝΕΣΚΑΤΩ ΝΤΠΟΔΕΧΟΜΕΝΩΝΤΟΤΣΛΑΙΣΤΑΣΗΣΤΝΕΡΓΟΤΝ ΤΩΝ αυ
- 45. ΤΟΙΣΣΤΣΤΡΑΤΕΤΣΑΝΤΩΝΙΕΡΑΠΙΤΙΝΙΩΝΡΟΔΙΟΙ ΣΕΠΙΤΑΝΚΑΤΑΛΤΣΙΝΤΟΤΛΑΙΣΤΗΡΙΟΤΠΟΛΕΜΟΝ ΕΞΕΝΕΓΚων
  - ΤΙΙΕΡΑΠΤΤΝΙΟΙΣΔΙΑΤΑΤΤΑΝΤΑΝΣΤΡΑΤΕΙΑΝΒΟΑ ΘΟΤΝΤΩΝΡΟΔΙΟΙΙΕΡΑΠΤΤΝΙΟΙΣΠΑΝΤΙΣΘΕΝΕΙ ΚΑΤΑΤΟΔυγα
  - TONKAIOTATTAIIPA E EONIIO A EMIO E E E E ETOPO A OFHE ONTHE PARTTNIO I EKTA
    E A E LA E E I E LA Los

- πΟΛΕΜΟΝΙΙΑΝΤΑΤΑΔΤΝΑΤΑΣΤΜΠΡΑΣΣΟΝΤΩΝΑΤ ΤΟΙΣΡΟΔΙΟΙΕΙΣΤΟΑ ΣΦΑΛΩΣΔΙΑΚΟΜΙΣΘΗΜΕΝ ΤΟΣΕΝΟΛΟΓΙαν
- «IΣΙΕΡΑΠΤΤΝΑΝΑΛΛΟΙΔΕΚΑΤΑΙΕΡΑΠΤΤΝΙΩΝΈΕ ΝΟΛΟΓΙΟΝΜΗΘΕΝΙΣΤΝΚΑΤΑΣΚΕΤΑ∷ ΟΝΤΩΝΡΟ ΔΙΟΙΠΑΡΕ»
- 50. ΡΕΣΕΙΜΙΙΔΕΜΙΑΙΕΞΕΣΤΩΔΕΚΑΙΔΙΟΡΘΩΣΑΣΘΑΙ ΤΑΣΣΥΝΘΗΚΑΣΕΙΤΙΚΑΔΟΚΗΙΑΜΦΩΤΕΡΑΙΣΤΑΙΣ ΠΩΛΕΣΙΔΙΑ
  - ΠΡΕΣΒΕΤΣΑΜΕΝΑΙΣΠΟΘΑΤΤΑ ΣΑΔΕΚΑΚΟΙΝΑΙΔΟ ΣΠΙΤΑΤΤΑΚΤΡΙΑΕΣΤΩΚΤΡΩΘΕΙΣΑ ΣΔΕΤΑΣΣΤΝ ΘΠΚΑ ΣΕΛες
  - ΘΩΟΔΑΜΟΣΠΑΡΑΧΡΗΜΑΑΝΔΡΑΣΠΕΝΤΕΤΟΙΔΕΑΙ PEΘΕΝΤΕΣΜΕΤΑΤΩΝΠΑΡΑΓΕΓΕΝΗΜΕΝΩΝΕΣΙΕ PAΠΤΤΝας
  - IIPEΣBETTANOPKIZANTΩNTONNOMIMONOPKONPO ΔΙΟΤΣΑΠΑΝΤΑΣΤΟΤΣΟΝΤΑΣΕΝΑΔΙΚΙΑΙΕΜΜΕ ΝΕΙΝΤΑΙΣΤΜΑΧΩΙ
  - KAITAIZTNTAZEITAII'EI'ENHMENAITΩΙΔΑΜΩΙΠΟ ΤΙΙΕΡΑΠΤΤΝΙΟΤΣΑΔΟΛΩΣΚΑΙΑΠΡΟΦΑΣΙΣΤΩ ΣΕΤΟ:
- 55. ΚΕΤΝΤΙΜΕΝΕΤΕΙΜΕΝΕΠΙΟΡΚΟΤΝΤΙΔΕΤΑΕΝΑΝΑΝ ΤΙΑΚΑΤΑΤΑΤΤΑΔΕΟΡΚΙΞΑΝΤΩΝΚΑΙΤΟΤΣΠΡΕΣ ΒΕΤΤΑ:
  - ΤΟΥΣΠΑΡΑΙΕΡΑΠΥΤΝΙΩΝΤΟΙΗΡΥΤΑΝΙΕΣΠΑΡΑ ΧΡΙΜΑΕΝΤΑΙΕΚΚΑ ΠΣΙΑΙΟΡΚΙΑΔΕΠΑΡΕΧΕΤΩ ΟΙΕΡΩ....
  - TOIAETAMIAITEAESANTQNTOEKTOTNOMOTI'E I'PAMMENONOHQSAEKAHEPAHTTNIOIOMOSQN TITOHA
  - ΜΩΙΕΛΕΣΘΑΙΑΓΓΕΛΟΝΟΔΕΑΙΡΕΘΕΙΣΑΦΙΚΟΜΕΝΟ ΣΠΟΤΙΙΕΡΑΠΤΤΝΙΟΤΣΟΡΚΙΣΑΤΩΑΤΤΟΤΣΚΑΘΑ ΚΑΙΡΟΔΙους

- ΓΕΓΡΑΠΤΑΙΠΟΙΗΣΑ ΣΘΑΙΤΟΤΣΟΡΚΟΤΣΚΑΙΕΜΦΑ ΝΙΞΕΤΩΤΑΝΕΤΝΟΙΑΝΤΑΝΤΗ ΑΡΧΟΤΣΑΝΑΤΤΟΙ Σποροστ
- 60. ΠΑΡΑΤΩΙΠΑΗΘΕΙΤΩΙΡΟΔΙΩΝΟΠΩΣΔΕΚΑΙΤΑΔΕ ΔΟΙ'ΜΕΝΑΠΕΡΙΤΑΣΣΤΜΜΑΧΙΑΣΚΑΙΤΑΣΣΤΝΤΑ ΣΙΟΣΑΝ»
  - ΓΡΑΦΕΝΤΑΕΙ ΣΣΤΑ ΛΑ ΣΦΑΝΕΡΑΠΙΕΙΣΠΑΝΤΑΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝΟΜΕΝΔΑΜΟ ΣΑΝΑΘΕΤΩ ΣΤΑΛΑΝΕΝΡΟ ΔΩΙΕΝΤωι
  - ΕΡΩΙΤΑ ΣΑΘΑΝΑ ΣΤΟΙΔΕΠΩ ΑΗΤΑΙΑΠΟΔΟΣΘΩΝΚΑ ΘΑΚΑΟΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΣΤΙ ΓΡΑΨΙΠΟ ΠΩ ΣΕΡΙΊΑ Σ ΘΗΙΠΕΤ $_{224}$
  - ΛΑΡΤΙΑΣΚΑΙΤΑΚΕΚΤΡΩΜΕΝΑΠΕΡΙΤΑΣΣΤΜΜΑΧΙ ΑΣΤΑΙΣΠΟΛΕΣΙΑΝΑΓΡΑΦΗΙΚΑΙΤΕΘΗΙΕΙΣΤΟΙΕ ΡΟΝΜΙπαε
  - ΟΝΤΕΛΕΣΜΑΠΟΙΟΤΝΤΕ ΣΔΡΑΧΜΑΝΕΚΑΤΟΝΤΟΔΕ ΕΤΡΟΝΤΟΙΤΑΜΙΑΙΔΟΝΤΩΝΑΠΟΤΩΝΕΣΤΑΚΑΤΑ ΨΑΦΙΣΜΑτε
- 65. ΕΚΚΕΙΜΕΝΩΝΑΝΑΙ ΡΑΨΑΝΤΩΝΔΕΚΑΙΙΕΡΑΠΤΤΝΙΟΙ ΚΑΙΘΕΝΤΩΝΠΑΡΑΤΤΟΙ ΣΕΝΤΩΙΙΕΡΩΙΟΠΕΙΚΑΔΟ ΣΗΙΙΕΡΑΠΤΤΝ
  - $\begin{array}{ccc} \omega_{iQ} & \alpha_{iP} \varepsilon \theta \eta & \Lambda \Gamma \Gamma E \Delta O \Sigma & \Pi O T \Gamma \Gamma E P \Lambda \Pi T T N I O T \Sigma \\ \Delta I O \Gamma E N \Pi \Sigma \Lambda P \Gamma \Sigma T \Omega N \Delta \Lambda & O P K \Omega T \Lambda I E N P O \Delta \Omega \ell \end{array}$
  - ΙΕΡΟΜΒΡΟΤΟΣΑΓΙΙΣΙΤΙΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΛΟΧΟΣΠΕΙ ΣΙΣΤΡΑΤΟΤΚΑΘΤΟΘΕΣΙΑΝΔΕΑΡΧΤΑΛΟΤ
- 68. ΤΙΜΑΡΑΤΟΣΝΙΚΟΤΙΜΟΤ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣΑΡΙ ΣΤΑΡΧΟΤ ΣΠΑΡΤΙΩΝΦΕΙΔΙΑΝΑΚΤΟΣ

Alla presenza degli dei protettori di Rodi, è formato un tratato fra Icrapitna e Rodi, sulle basi seguenti. Stretta alleanza fra le due popolazioni, que di ferapitian prestaranno assistenza a Rodi, lasciando ad essi aperto lo città e i porti loro, trattandoli sempro amichovoliento e soccorrendoli in guerra. So alcuno attentasse di portar guerra contro la città dei li paese de froma.

di, o di rovesciare la costituzione esistente e le leggi loro, quei di Ierapitna gli ajuteranno con tutto potere. Ove i Rodj mandassero per soccorsi ai Ierapitnj, questi li appresteranno loro fra trenta giorni, cloè duecento armati alla pesante, se non ne fossero desiderati in minor numero. Metà di questi devono essere soli cittadini di lerapitna, o quanti sarà possibile mandarne, nel caso che lerapitna fosse in guerra. I Rodi, dato che nei quattro primi anni dell'alleanza abblsognino di soccorsi dai lerapitnj, pagheranno a ciascun soldato della truppa ausiliare nove oboli al giorno, da quello in cui arrivò a Rodi, e due dramme al dì al capitano di 50 nomini. Ma se dannoi i Rodi chiedessero truppe ausiliarie dai lerapitni, saranno questi obbligati di corrispondere per trenta giorni il mantenimento alla truppa mandata che resterà quindi innanzi a carlco de' Rodj. I Ierapitnj devono forpire la truppa regolare ai Rodi, anche quando questi fossero In guerra cogli alleati dei primi, eccettuato il caso in cui i Rodi vi avessero dato motivo. Se i Rodj fan pratiche in Creta per arruolare soldati mercenarj, i lerapitoj dovranno assisterli energicamente in città, in campagna, nelle isole, e far quanto possono perchè l'arruolamento abbia effetto; ma se altri arruolassero truppe mercenarie contro i Rodi, non solo i Ierapitni non potranno prestarsi all'arruolamento, ma nessun d'essi potrà entrar in campo contro i Rodj : chi ciò facesse incorre la stessa pena come se avesse preso le armi contro la propria città. I lerapitnj prenderanno interesse pei combattenti mandati da' Rodi, come fossero loro cittadini, e tratteranno con loro di comune accordo. Ove in Creta fossero commessi degli assassini, ed i Rodi combattessero per mare non solo contro ai pirati ma eziandio contro quelli che li ospitassero ed assistessero, i Ierapitaj sono obbligati di combattere a tutto potere, di conserva coi Rodj, per terra e per acqua, e di consegnare i corsari presi e i vascelli slaggiti, ripartito il bottino fra tutti i combattenti. Perciò anche i Rodi saranno in ogni tempo amici ed alleati dei le-

rapitni, e i condottieri degli armati mandati da' Rodi piglieranno pensiero della città di Jerapitna, procurandone ad ogni guisa la sicurezza e il ben essere. Se qualche re o sovrano od altri chi sia muoverà in campo contro lerapitna, i Rodi del pari assisteranno, per quanto lo possono, i Ierapitni. E se alcuno porterà pregindizio ai redditi dei Jerapitni sul mare o rovesclorà la loro costituzione, e ne cercheranno l'alleanza, i Rodi forniranno loro due triremi, e le manterranno per duo mesi, lasciando a carico de' lerapitni la ulteriore corresponsione di 10,000 dramme mensili per ciascun legno. Ma so i Rodi pure fossero impegnati in una guerra, debbono i lerapitni mandar loro truppe ausiliario, quante possono. So i lerapitaj intimano la guerra contro l'opinato dei Rodj, quosti non son tenuti a mandarvi truppe ausiliarie, ma se determinano di mandarle, ciò dev'essere fra trenta giorni dalla domanda. Nella guerra presente contro Cnosso o i suoi alleati i Rodi non offrono ausiliari ai Ierapitni; però nessuno de' Rodj deve combattero sotto qualunque pretesto contro i lerapitni, altrimenti egli sarebbo punito come avesso preso le armi contro Rodi, nella quale ordinazione non sono compresi quelli ch' erano in campo prima della conclusione del trattato. Se coloro i quali danno ricetto o soccorso a' pirati o sono assaliti dalle armi dei Rodi coll' assistenza de' lerapitni, dichiarassero perciò a questi la guerra, i Rodi accorreranno con tutta la forza in loro soccorso, e chi dichiarò la guerra sarà considerato nemico de' Rodj . Se i lorapitnj arruoleranno truppe mercenarie in Asia a guerra propria, i Rodi si presteranno con ogni mezzo perchè gli arruolati siano tradotti più sicuramente a lerapitna : ma se taluno arruoli soldati mercenari contro Ierapitna, Rodi gli rifiuterà qualunque soccorso.

Il presente trattato può essere alterato se ciò è di pieno accontentamento dollo parti, e quanto su questo potesse essere convenuto per ambasceria dee aver valore. Accettato il trattato, il popolo dee scegliere cinque fra suoi, I quali giurino cogli am-

- TEENOPKONHMENOTIΔΕΕΓΓΡΑΨΑΙΜΕΝΕΝΘΙΝΟΝ ΤΕΗΜΕΝΚ ΛΙΕΝΟΡΚΟΝΕΙΔΕΤΙΚΑΘΕΩΝΙΛΕΩΝΟΝ ΤΟΝ ΛΑΒΟ
- ΜΕΝΑΠΟΤΩΝΠΟΛΕΜΙΩΝΑΑΓΧΑΝΟΝΤΩΝΚΑΤΑΤΟ ΤΕΛΟΣΕΚΑΤΕΡΟΙΜΠΕΖΕΣΤΩΔΕΙΔΙΑΙΜΠΤΕΠΟ ΑΕΜΟΝΕ
- ΧΦΕΡΕΣΘΑΙΧΩΡΙΣΜΗΤΕΕΙΡΗΝΑΝΤΙΘΕΣΘΑΙΑΙ ΚΑΜΗΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΔΟΞΗΙΑΙΔΕΤΙΝΕΣΚΑΙΔΙΑΙΕ ΞΕΝΕΓΚΩΝΤΑΙ
- 10. ΑΤΤΟΙΚΑΙΔΙΑΠΟΛΕΜΟΝΤΩΝΚΑΙΜΠΕΝΟΡΚΟΙΕ ΣΤΩΝΟΙΜΠΣΤΜΠΟΛΕΜΟΝΤΕΣΣΤΑΣΑΝΤΩΝΔΕ ΤΑΣΣΤΑΛΑΣΕΚΑ
  - ΤΕΡΟΙΕΝΤΟΙ ΣΙΔΙΟΙ ΣΙΕΡΟΙ ΣΟΙ ΜΕΝΙΕΡΑΠ ΤΤΝΙΟΙ  $\Omega$  ΑΕΡΟΙΕΝΤΩΙΙΕΡΩΙΤΑ ΝΔΕΕΝΑΠΟΑ ΑΩΝΙΟΙΔΕ ΑΤΤΙΙΟΙΕΝΤΩΙ
  - ΕΡΩΙτω 2πολλΩΝΟ ΣΚΑΙΕΜΠΟΛΕΙΕΝΑΘΑΝΑΙΑΙΣΤΑ ΣΑΝΤΩΝΔΕΚΑΙΚΟΙΝΑΝΣΤΑΛΑΝΕΝΓΟΡΤΤΝΙΕΝ ΤΩΙΙΕΡΩΙ
  - ΤΩΛ σκλαπώ ΟΡΚΟΣΛΤΚΤΙΩΝΟΜΝΤΩΤΑΝΕΣΤΙΑΝ ΚΑΞΗΝΑΟΡΑΤΡΙΟΝΚΑΙΑΘΑΝΑΙΑΝΩΛΕΡΙΑΝΚΑ ΙΣΗΝΑ
  - MOVERTON 22 2 2/2 ΝΕΑΙΑΘΑΝΑΙΑΝΠΟΛΙΛΔΑΚΑΙΑΠΟΛ ΛΩΝΑΠΤΤΙΟΝΚΑΙΛΑΤΩΚΑΙΑΡΕΛΚΑΙΑΦΡΟΔΙ ΤΑΝΚΑΙΚΩΡΗ
- 15. ΤΑΣ χ2ὶ Νύμφ2ς ΚΑΙΘΕΟΣΠΑΝΤΑΣΚΑΙΠΑΣΑΣΗΜΑ ΝΕΓΩΣΤΜΜΑΧΗΣΩΤΟΙΣΙΕΡΑΠΤΤΝΙΟΙΣΤΟΝ ΠΑΝΤΑΧΡΟ
  - ΝΟΝΑΠλόως ΚΑΙΑΔΟΛΩΣΚΑΙΤΟΝΑΤΤΟΝΦΙΛΟΝ ΚΑΙΕΧΘΡΟΝΕΣΟΚΑΙΠΟΛΕΜΗΣΩΑΠΟΧΩΡΑΣΤΙ ΚΑΚΑΙΟΙΕΡΑΠΤΤΝΙΟς
  - KAITOΔIKAIONΔΩΣΩΚΑΙΕΜΜΕΝΩΕΝΤΟΙΣΣΤΝ KEIMENOIΣEMMENONTΩNKAITΩNIEPAIIT TNIQNEHIOPKONTIMEN

- ΗΜΕΝΤΟΣΘΕΟΣΕΜΜΑΝΊΑ ΣΚΑΙΓΊΝ ΕΣΘΑΙΠΑΝΤΑ ΤΑΤΠΕΝΑΝΤΊΑΕΤΟΡΚΩΣΙΔΕΤΟΣΘΕΟΣΙΑΈΟΣ ΗΜΕΝΚΑΙΓΊΝΕ ΣΘΑΙΠΟΛ
  - ΑΛΑΚΑΓΑΘΑ ΟΡΚΟΣΙΕΡΑΠΤΤΝΙΩΝ ΟΜΝΤΩΤΑ ΝΕΣΤΙΑΝΚΑΙ= ΗΝΑΟΡΑΤΡΙΟΝΚΑΙΑΘΑΝΑΙΑΝΩ ΑΕΡΙΑΝΚΑ
- 20. . ≔HNAMONNITIONKAIIIPANKAIAΘANAIANIO AIAΔAKAIAIIOAAΩNAIITTIONKAIAATQKAIA PEAKAIAΦPOΔI
  - $\begin{array}{l} TANKAIK\Omega PRTA \Sigma KAINTM \Phi A \Sigma KAI\Theta EO \Sigma \Pi ANTA \Sigma \\ KAIUA \Sigma A \Sigma HMANE \Gamma \Omega \Sigma TMMA XH \Sigma \Omega TO I \Sigma \Lambda T \\ KTIOI \Sigma TO N \end{array}$
  - ΠΑΝΤΑΧΡΟΝΟΝΑΠΑΟΩ ΣΚΑΙΑΔΟΛΩΣΚΑΙΤΟΝΑΤ ΤΟΝΦΙΑΟΝΚΑΙΕΧΘΡΟΝΕΞΩΚΑΙΠΟΛΕΜΗΣΩΑ ΠΟΧΩΡΑΣΤΙ
  - KAKAIOATTTIOΣKAITOΔΙΚΑΙΟΝΔΩΣΩΚΑΙΕΜΜΕ NOENTOIΣΣΤΝΚΕΙΜΕΝΟΙΣΕΜΜΕΝΟΝΤΩΝΚΑΙ ΑΤΚΤΙΟΝΕ
  - πΙΟΡ×ογΤΙΜΕΝΤΟΣΘΕΟΣΕΜΜΑΝΙΑΣΗΜΕΝΚΑΙΓΙ ΝΕΣΘΑΙΠΑΝΤΑΤΑΤΠΕΝΑΝΤΙΑΕΤΟΡΚΩΣΙΔΕ ΤΟΣΘΕ
- 25. ο Σελεος ΠΜΕΝΚΑΙΓΙΝΕ ΣΘΑΙΠΟΛ ΛΑΚΑΓΑΘΑ.

I due cosmi di Ierapina e di Litto, dietro deliberazione suprema, si recano, quello a Litto, questo a lerapina e fra le pompe del sacrifizio stringono alleanza vicendevole fra i duo pepoi pel tempo di guerra, obbligandosi a non recedere da quanto confiensi nel trattalo, e soggettandosi essi alla condizione che chi fra loro non a' attenga agli ordini ingiunti paghi all'altra città cento stateri d'argento. Convengono di dividere equanente il bottino, di non dichiarare la guorra e sipulare la pace, seuza che le due città v'aderiscano; che so alcuna di per sè esce in campo, ci provvegga del proprio, nè l'altra possa esserci astrelta. Ciascun popolo collochi in due tempi esterno ed urbano, il trattato inciso in pietra, quello di Ierapitua nei tempi di Olero (colie del suburbio) e d'Apolio: quello di Litto nei tempi d'Apolio (fuori della città) e di Miuerva: embidue nel tempio d'Esculapio a Goritna (Creta).

A conferma del trattato giurano prima i Littj, invocati a testimonj Vesta, Giove Aeratrio, Minerva Oleria, Giove Ammonito, Giunone, Minerva Poliade, Apollo Pizio, Lationa, Marte, Venero, i Curcli, le Ninfe, Iutti gli del e tutte le dee, di guerreggiare sempre o dovunque col lerapitoj, sinceramento e senza frode, di ritguardare como propri gli amcie le nemici loro, di dare a ciascuno ciò che gli spelta, di mantenere i patti convenuti. Quest'atto solenno è chiuso dalla minacciata punizione dei ununi allo spergiuro, e dall'invocato favoro degli dei su chi giura di buona fede. Lo stesso giuramento ripetono i lerapitoj.

Il patto precede l'olimpiade 140. (anni di Roma 534-537) in cui fu Litto distrutta.

III.

Trattato d'alleanza fra Ierapitna e Magnesia.

**\$ ΕΟΣ** 

τοιΣ

ΣΤΝΑΛΕΞΑΝΔΡΩΙ

ΕΔΟΣΕΝΙΑΡΑΠΤΤΝΙΩΝΤΟΙΣΚΟΣΜΟΙΣΚΑΙΤΠΟΛΙ ΜΑΓΝΗΤΩΝΑΠΟΣΤΗΛΑΝΤΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΤΤΑ ΣΘΕΟΔΟΤΟΝ ΑΝΤΙΟΧ ΩΚΑΙΑΡΙΣΤΟ
ΜΑΧΟΝΑΡΙΣΤΟΚΑΕΟ ΣΚΑΙΑ

NANEQMENONTANHATPIANOIKEIOTATAKAIDI ALANKAIAEIONTONTAPEPP

5. AMMENAHAPATTOISKPHSINTIMIAKAIHAPAMI NANAIPAOHMENKATATAATTAMA

γηΗΣΙΚΑΙΘΕΜΕΝΕΝΙΑΡΩΙΑΓΛΘΑΙΤΤΧΑΙΚΑΙΕΠΙ
- ΣΩΤΗΡΙΛΙΙΑΡΑΠΤΤΝΙΩΝΚΑΙΜΑΓΝΗΤΩΝΚΑΙα

νχηράψΑΙΤΟΣΚΟΣΜΟΣΕΣΣΤΑΛΑΝΛΙΘΙΝΑΝΜΑΓΝΗ ΣΙΝΑΤΕΛΕΙΑΝΚΑΙΠΡΟΕΔΡΙΑΝΚαισπ

εγαμιανΚΑΙ ΕΝΚΤΗΣΙΝΚΑΙΘΕΙΩΝΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΑΝΚΑΙΕΣΑΓΩΓΑΝΚΑιεξ

αγωγανΤΠΑΡΧΕΝΚΑΤΑΤΑΑΡΧΑΙΑΚΑΙΘΕΜΕΝΤΑΝΣΤΑ ΛΑΝΕΝΤΩΙΙΑΡΩιτ2ς

10. αθανΑΙΑΣΤΑ ΣΠΟΛΙΑΔΟΣΑΙΔΕΤΙΣΚΑΑΔΙΚΗΘΗΙ ΜΑΓΝΗΣΕΝΙΑΡΑΠ ΤΤΝαιδό

μΕΝΑΤΤΩΙΤΟΔΙΚΑΙΟΝΚΑΘΑΠΕΡΚΑΙΤΟΙΣΠΡΟ ΞΕΝΟΙΣΕΠΑΙΝΕΣΑΙΔΕΜΑΓ<sub>ΣΤ</sub>

ΟΤΙΔΙΑΦΤΛΑΣΣΟΝΤΙΤΑΠΑΡΔΕΜΟΜΕΝΑΤΠΟΤΩΝ ΠΡΟΙ'ΟΝΩΝΚΑΙΕΠΙΠΛΕΟγαυ

ΣΟΝΤΙΚΑΙΤΟΣΠΡΕΣΒΕΤΤΑΣΟΤΙΟΙΚΠΙΟΣΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΩΣΔΙΕΛΕΧΘΕΝΚΑΙΠΑΡεκάλε

ΣΑΝΑΣΙΩΣΜΑΙ' NHTΩNKAII APAΠΤΤΝΙΩΝΚΑ ΛΕΣΑΙΤΕΤΟΣΠΡΕΣΒΕΤΤΑΣ ἐς πρυ

15. ΤΑΝΗΙΟΝΚΑΙΔΟΜΕΝΑΤΤΟΙΣΞΕΝΙΑΑΡΙΤΡΙΩ ΜΝΑΝΚΑΙΠΑΡΠΕΜΨΑΙΜΕΤΑσφα ΑΕΙΑΣΤΙΚΑΒΩΛΩΝΤΑΙΕΔΟΞΕΟΙΚΟΣΜΟΙΠΑΝ ΤΕΣΕΠΕΣΤΑΤΟΝ

La parte estrema della prima linea intercala la seconda che dee leggersi: "Εδοξεν Τεραπυτνίων τοῖς σὺν 'Αλεξάνδφ καὶ τῷ πόλι, Μαγνήτον ἀποςηλάντων.

Teodolo d'Aniloco el Aristomaco d'Aristocleo, deputati ambasciatori a Ieraplina da que' di Maguesia, per rannodare gli antichi vincoli di fratellanza ed amicizia, domandano che siano reso ai loro le stesso onorificenzo che que' di Magnesia decretarono a' Cretesi. Perciò in una lapide da collocarsi nel tempio di Minerva Poliado devono essero inscritti i seguenti patti comuni, cui annuirono i cosmi dei due popoli. Immunità; soggi distinti pei maggiori; diritti eguali, eziando di proprietà; comunanza di sacrifità e di sittuzioni, commercio libero; tutela do diritti quale è connessa agli ospili pubblici; ampliamento delle anticle reciprocho prestazioni. Gli ambascialori del due popoli, pegli urbani e benevoli modi loro, saranno invitati a sedere nel Pritaneo, presentati do soliti doni in danaro, od accompagnati onorevolmente overoranno.

Il trattato è segnato sotto il magistrato Alessandro.

Nella insufficienza di sfuggovoli cenni a raccorre l'abbondanto messo di osservazioni filologiche, critiche, storiche, cui apre vasto campo d'esercizio l'esame di questi trattati, io lascierò alla conosciuta perizia del mio più amico che collega Giovanni Veludo la dotta trattazione dell'argomento, persusso che le giuste induzioni onde lodatamente illustrava la lapida Rodia del seminario di Venezia (1), egli userà con pari successo nella dichiarazione non solo del marmo ora riferito, ma eziandio dell'informe frammento prodotto sotto il num. 241.

Questo monumentó fu scoperto l'anno 1788 dallo spagnuolo Antonio de Torres y Ribera, a Portogruaro, nella casa del canonico Quirini, eve serviva a davanzale d'una finestra. Levalo di sito per opera di quello (2) nel 1789, fu nell'anno successivo donato al patrizio veneto Pietro Persico, i cui eredi lo vendettero alla biblioteca Marciana nel 1881. Il Torres pubblicolic con errata lezione iu opera che lasciò per morte (1819) incompiuta nelle Antiquialete Ortelnece, aggiungendovi una ricca socorta di note filologico-sortiche (p. 61-92). Cestitali a fascio dal veneto del controle del producti del producti del producti per del producti del producti del producti per del producti del producti per d

Insulas augustas Cretas períplus. Venethe, 1805, 8, p. VII.

<sup>(1)</sup> Intorno alla laptida redia posta nel seminario perirareala di Vinazia, osservazioni di Giornani viculo. Ycenia, 1858, p. 23, 8.

(2) e Die 11 iulii a, 1789 laptidem loco dimoni, atque lo superioreno domas perime transulti, oper immerci iulii non parceas iulii con editrimenti quidquam ob laborantium inscitentium pateriari passuo tames est sed exignum, quod anto inchesiria damme on concrereno. cum immo apportunum nacius, adversam partem detresi, ichamque commode transcrippii. Annum integram bi e odi emanist prelionos lapis apad Quirinum, donce Patras Paralesa sobilis Venetus dono abe o lipsum excepsi meas novembis. 3 POs qui et apud se servat s. De Terres.

stampatore Andreola que fogli d'opera non terminata, ne furono conservati pochi esemplari, laonde Irreperibile in commercio sfuggl l'occhio scrutatore del diligente raccoglitore Böck, e quello del dott. Keil che ritenne aver fatto una scoperta (1). Ma ben prima del Torres il primo trattato, il meno conservato era conosciulo, chè fin dai secolo decimosesto l'illustre Gian Vincenzo Pinelli tenealo trascritto da mano greca, senza divisione metrica, iu un suo codice ch'ora conservasi ail' Ambrosiana di Milano (2) fra i preziosi cemeli di quell'illustre. Il distinto archeologo Antonio Steinbüchel copiò ad uso proprio dal codice pinelliano il primo trattato e comunicolio poi a C. G. Cobet, ora professore di Leida. Questi nell'aprile del 1844 lasciava alla Marciana un apografo di proprio pugno, aggiungendovi i due altri trattati ricopiati dalla pietra, e tutti pubblicava nel 1852 in un giornale filologico neerlandese (3), offerendo in caratteri minuti il testo supplito.

# 244. LAPIDE GRECA OPISTOGRAFA.

```
Alt. m. 1,85.

Largh. megg } aster. m. 0,51.

Prov. Serasgiolio, 1888.

Profond. m. 0,11.
```

Parallelepipedo opislografo, dissotterrato nei lavori di ricostruzione dei palazzo del consigliere Angelo dott. Raffaele Sernagiotto di Venezia, a poca distanza dai ponte di Rialto, e pro-

<sup>(1) «</sup> la Venezia si è scoperta assai antica lapida greca in dorico disa letto, che continon-un trattato fra Rodj e lerapituj, che accennò il « sig. dott. Kuil » Sullattino dell'Istituto di corrispondenza archeologica. Roma, 1845, p. 3.

<sup>(2)</sup> MS. cartaceo in foglio, contenente scritti varj greci, segnato R. 117, p. quest.

<sup>(3)</sup> Mnemosyne, 1, p. 79-82, 105-107, 111.

priamente in calle del Luganegher, salizzada s. Giangrisostomo; da lui offerto in dono alla biblioteca Marciana il 9 agosto 1850. Frammento d'iscrizione greca, la cui parte superiore in una faccia è la seguento:

> . . . . . . . ATI : . . . . . . . . . . . . . . . . IMMEN . . . . . . . . . K ....ITMQENAII....PARTINAIER . . OEKOPMIONTONENTPIANEI . . ONETNAIEIMOITOIABPA . . ΤΤΝΙΟΙΤΟΙ ΣΠΡΙΑΝ ΣΙΕΤΣΙΝΙ . . ΣΙΕΡΑΠΥΤΝΙΟΙΣΣΥΜΜΑΧΗ Ο Ω ΣΚΑΙΑΔΟΛ Ω ΣΚΑΙΕΨ ... ATTIO A EMOKATIPHNA ZOL . . . . . . . . ΑΣΩΙΚΑΚΑΙΟΓΟΡΤΤΝ EKAITON ELAPATITENION OTEAA . . . . . . . EIIITPAYIINK · ΙΟΙΓΌΡΤΥ . . . . . . . . ΠΡΙΑΝΣΙΕΑ ΕΠΙΤΡΑΨΗΝΕΙΔΕΤΙΣΚΑΑ ΘΗΣΙΟΝΤΙΟΙΤΕΓΟΡΤΥΝΙΟΙΚΩΙ ΑΠΡΟΦΑΣΙΣΤΟΣΚΑΙΚΑΤΑ ΑΠΟΘΑΛΑΘΘΆΣΕΣΠΟΡΩ ΚΩΝΟΣΔΗΡΑΔΑ . . . . . . ΙΚΑΤΑΤ ΛΙΕΙΟΝΕΣΤΑΝΔΗΝ . . . . ΑΚΠΣΚΙ TANTAAIONAIOK . . . . . ENTIE TATONPOONESTT . . . . . . MIZAT . . ΙΟΙΩΡΟΙΚΙΛΤΑΙΚΑΣΣΚΕΦΑ TOBIAATAOKESTANSANTPI TANBOIAN . . . . TKO . . . . . HANKAIK ΔΑΙΚΑΧΑΙΟΠΟΤΑΜΟΣΟΠΑΝΔ KAIHOTAMONTONTHAEDIAA ITON DAPANTITANKII S . . . . . . ΣΤΟΝΣΦΟΙΝΙΚΑΝΣΤΟΝ

| ΑΡΜΑΚΡΟΣΕΣΤΑΝΟΔΟΝΤΑ         |
|-----------------------------|
| ΣΠΕΡΙΚΑΤΩΧΩΡΑΣΤΑΝΙΑΡ        |
| ΣΣΑΣΑ M H OT AM ON A I'KA I |
| Ν ΙΑΝΝΙΑ ΤΑΝΔΕΧΩΡΑΝ         |
| ΑΠΡΙΑ ΙΕΩΝΕΞΕΣΤΩΙ           |
| ΙΔΙΑΝΠΟΛΙΝΤΕ                |
| KAITQI TTNIQIKAIP           |
| ΙΛΤ ΛΑΘΘΑΝΔΕ                |
| ΕΝΟΣΘΤ                      |
| 01H                         |
| ΤΘ ΕΝΘΙΑΣΟΝ                 |
| ΤΤΕΟΘΩ ΓΝΟΤΩΝ               |
| PMONEKAT NTAIST             |
| ΣΤΟΤΤΩΝ ΝΤΩ                 |
| A0X010                      |
| MIIKAT                      |

Cancellato collo scalpello il testo nello spazio di 37 linee, segue la parte inferiore.

TAIONKAITTIINAOPATPIONI AIANQA BPIANKAIAΠΟ Α ΔΩ ΔΙΤΑΝΚΑΙΕΡΜΑΝΔΑΚΤΊ ANBINATIANKAΙΘΙΟΣΙΙΑΝ ΧΡΟΝΟΝΑΙΙ

Del rovescio non resta che la parle superiore, inscritta:

..... ET ... ΘΘΑΊΤΟΙΣ ΠΟΛ . . . . . ΕΙΕΠΜΑΣΟΤΤΙΚΑ ΑΠΟΧΩΡΑΣΩΙΚΑΚΩΓΌΡΤΤΝ AAKAOI... ENNTAENTAIZ MENET.... MENIAEO SHM ΑΣΑΜΕΝΕΙΔΕ . . . ΙΟΡΚΙΟΙΜΙΙΩΜΙ . . HTEPTNAIKASTIKTENKATA .... KINTOIOAEPOPOIETOAAT ... ..... EXIAEOIAMINEIEN .. OZII . . . . . . OMNTOTANIZTIANKAIT .... MNAEKTAIONKAIT..... ..... ΝΑΘΑΝΑΙΑΝΩΛΕΡΙΑΝΚ . . . . . . . . . A PO A ITANKALEP . . . .... TIANBINATIANKA1ΘΙΟΣ ... . . . . . TONAHANTAXPONON . . . . . . . . . . TOOTEATTOIA PAIA . . . . . . . . . . ФАГАНТА . . . КПОЛЕМ . . . . . . . . . . . IKAIOI . . EPAIITTNIOI . . . . . . . ΑΛΑΝ . . . . ΕΞΕΣΤΑΕΙ . . . . . . . . ONO . . . . . ΤΟΣΤΑ . . . . . . . . . . . . ΤΑΝ . . . . ΩΕΔΕ . . . 

La pietra fu ridotta a misere proporaioni da una tavota di marmo, la cui larghezza montava senza dubbio al quadruplo, come può inferirsene dall'allezza. Perciò il povero frammento restatone che, dal nome ripetuto de' Ierapitni, deve riferirsi a un trattato (pare per diritti di pesca), fra popoli di Creta, non porge elementi bassevoli a decifrarne il contenuto. Solo lunghi e pazienti studj di confronto contribuiranno a ristabilire la lezione, e reintegreranno un monumento che, col riferito al num. 243, spargerà nuova luce sul dialetto e sulla storia dell' isola.

# 245. STATUA MULIEBRE.

All. m. 0,11. Prov. Grimeni, 1844-

Statua di donna vestita di chiron ondeggiante che le sende fino a' taloni, ricoperta di peplo, con baltoo, faretra alle spalle, calzari endromidi, in atto di rialzarsi le vesti. Bonchò Diana uscisso ordinariamente alla caccia con vesti succinle (1), nullostante non mancano antichi monumenti in cui sta effigiata con veste latare (2), segnatamente allorquando rappresenta la luna, chè perciò fu apposta alla statua del ristauratore. Gli Zanetti, pubblicatala (3), non avvertirono che manca l'avambraccio sinistro, che appartengono a ristauro moderno la testa, il collo, l'avambraccio destro, quasi tutto il turcasso, la metà anteriore del piede sinistro, locchè può dedurre ciascuno, non fosse altro, dalla tinta del marmo. Il carattere del testa, che per l'acconciatura de' capelli converrebbe anzi a Venere, non accorda me-

<sup>(1)</sup> Begerus, Thesaurus Brandeburgicus, vol. III, p. 230. — Visconti, Musso Chiaramonti, 10m. 1, 1sv. 17, 18. — Ercolano e Pompsi. Venezia, 1843. Bronzi e marmi, Serie I, n. 9-12.

<sup>(2)</sup> Bartoli, Admiranda romanar, antiquit, cestigia, tav. 18. — Galteria Giustiniani, part. I, tav. 61, 65. — Visconti, Museo pio-clement., tom. 1, tav. 29.

<sup>(3) 11, 9.</sup> 

nomamente collo stile arcaico, onde sono trattate le vesti calamistrate: un ultimo argomento di falsità può inferirsi dagli occhi in cui le iriti sono accennate con fori a trapano. In onta a ciò, fa bel riscontro alla Diana del museo borbosico, come ebbe ad attestare Emilio Wolf, valento in simili studj (1). Clarac pubblicolla dall'incisione degli Zanetti, colla solita incertezza nella parte descrittiva (2).

## 246. STATUA MULIEBRE.

Alt. m. 1,25-

Prov. Grienaul, 1880.

Statua di donna gradiente, con ricca tunica di stile arcaico, cinta della zona lombare, con armille agli omeri presso i gomiii. Di moderno ristauro sono la testa, il colto, l'avambraccio destro che liene la patera, il braccio sinistro col serponto avvolto, essendosone così formata un'igea. E per vero dire, è vestita medesimamente l'igea del Louvre (3), e la stante in riposo del Campidoglio (4), colla giunta però delle maniche chiuse a cinque bottoni fino a' gomiti. Benchè il panneggiamento accusi qui e qua le ingiurio del tempo, unillostante restano i caratteri d'uno

<sup>(1)</sup> a Noo sark forse prive d'importants d'apprendrer che la presente « colezione (écl musen marciano) comerte apre or d'estithisme replica della ledit Duon di silie grece solice, volgemente detto etravez, del supse ol Kipullo, le quale fa gli rivovouta selle vicinante di Pompie e descritta da Winckelmano. Ma la nostra è macernie della testa e delle « braccia e, no mostra orppura tracca d'esdore, come evidentimente ou socrajumo su quello del museo horbonico ». Bullattino dall'istituto di corrispond. archiologi, 1833. p. 101

<sup>(2)</sup> a D'après sa gravore que la nôtre reproduit exactement, on doit a croire que le bras gauche maoqoe à peu près en entier, le bras se portait probablement ao avaot du corps ». Musée da aculptura, tav. 554, tom. IV, p. 30.

<sup>(3)</sup> Clarac, Musée de sculptura, tav. 177.

<sup>(4)</sup> Righetti, Il Campidoglio, tav. 52.

stile severo e grandioso nel trattamento delle pieghe o nella dignità dell'incesso.

L'illustrazione aggiunta alla pubblicazione degli Zanetti (1) si riferisce anzi al soggetto mitologico che alla individualità della significazione ed al lavoro.

#### 247. TESTA D'ADRIANO.

Alt. m. 0,14.

Prov. Grimeni, tasa.

Testa colossalo di Adriano imperatoro, con barba rada, bipartita al labbro inferiore, capelli calamistrati e ricadenti in giro sulla fronte, cochi ad iridi disegnate e pupilie bucate: seggetta a guasti e riparazioni, specialmente ne' capelli, ha naso affatto moderno. Moderno è pure il busto di altro marmo, ricoperto di corsaletto; il manto appeso con borchia alla spalla destra è supplito alla parte sinistra del petto con istacco.

Di marmo greco venato è la base sproporzionatamente piccola .

# 248. STATUA MULIEBRE.

Alt m. 1,11-

Prov. Zulien, 1784-

Donna seminuda, coronala di sfendone, stante presso un pilastro, su cut tiene colla sinistra un'idria mezzo arrovesciata in alto di versar acqua. Taliuno la disse una Venere ortense: il foro praticato nel vaso perchò servisse ad orificio di fontana escludo l'opinione di chi la volle una Danaldo. Fu soggotta a molti ristauri.

(1) II 15.

## 239, IGEA. Tay, 1.11t.

All, m. s.st.

Prov. Grimani, 1466.

Statua d'Igea (Trion: Salus, Valetudo) seduta su roccia, coperta di chiton ad eleganti maniche sparate fin quasi al gomito e riunite con fermagli, sicome nell'Igea del Campidogio (1). L'ampio peplo le ricopre doppiamente l'intera persona. Il serpente (2), cui mancano la testa e l'estremità della coda, le posa a volute maestrevionente sviluppate sulle ginocchia. Mancano ad Igea il braccio destro dal terzo dell'omero; e quasi tutto l'avambraccio sinistro. Il carattere d'acconciatura della testa appostale da altra statua, è più conveniente a Venere che ad Igea per lo più coronata d'alloro (3). Eguilmente coronata, seduta su rupe ad emblema della di lei forza indestruttibite, e col serpe sulle ginocchia, presentasi in una gemma (4).

# 250. FAUNO. TAV. LIV.

Alt. m. e,ae.

Prov. Zelian, 1765

Testa colossale di Fauno con fisonomia ridente, bocca aperta a nota di lascivia, corna inciplenti, orecchie salirine, naso schiacciato e proteso alla base; caratteri riscontrati da Visconti

<sup>(1)</sup> V. num. 246.

<sup>(2) «</sup> Le aerpent sert de caractère constant aux figures de Esculape et « à celles d'Hygie, que l'on voit ordinairement présenter une patére au « serpent qu'elle tient et qui vient y boire ». Clarac, vol. II, part. I, p. 314.

<sup>(3)</sup> Galleria Giustiniani, tom. I, tav. 8.

<sup>(4)</sup> Maffei Paolo Aicaa. Gamme anticha, part. II, tav. 57.

negli antichi Fauni (1). Glà attaceata, come lo era quella della Faunessa di riscontro al num. 299, a corpo mal conservato, facea parte della raccolla di marmi conservati nel palazzo di s. Marco in Roma. Quell'ambasciatore veneto Girolamo Zulian ne commiste la riduzione ad Antonio Canova, a cui colpa no è certo a credere debbasi altribuire l'abrasione delle caruncute o escrescenze carnose a mo' bargigli, preesistenti sotto il colle, come rilevasi dallo tracco sul marmo.

La testa del Fauno e della Faunessa « possone riputarsi fra i più esimii lavori degli antichi scarpelli » (2), sia che se ne consideri l'espressione maestra di un volto spiegato alla gioja, sia che l'eccellenza del lavoro (3). Riprodotte in gesso formano l'ornamento di parecchi musei e palazzi.

#### 251. BUSTO MULIEBBE.

Alt. m. 0.61-

Prov. Zalian, 1795.

Bustino di donna, con capelli annodati alla nuca e benda. La testa è riattaccata, il naso di moderno ristauro.

<sup>(1)</sup> e Le teate di Pauni giovani non hanno il profilo grandioso che, a declinando con poca obliquità dalla linea diritta, suoi formare il carata tere principale delle teate ideali. Il naso de'fanciulli vedesi più depres-

a so, meno però del naso de' bambini, e nella bocca tirata alquanto in a u negli angoli è espresso un dolce aorridere. Quest'idea imprime loro a una certa aria graziosa e fanciollesca, la qual possiamo chiamare cor-

reggesca, essendo proprio delle teste di Correggio sì quel viso alquanto
 affettato, sì quel profilo depresso ». Monumenti ined. part. I, p. 43-44.
 (2) Cicognara, Storia della scultura, libro VII, cap. II.

<sup>(3) «</sup> Köpfe eines Faun und einer Faunin, die wegen des meisterha« fien Ausdrucks der fröhlichen Natur und dergleich vortrefflichen Arbeit
« zu den grössten Zierden dieser Sammlung gebören, und den Büsten des

<sup>«</sup> ersten Ranges unbedingt zur Seite stehen ». Thiersch. Reisen in italien, p. 233.

#### 252. TESTA IMPERIALE.

Alt. m. 0.74- Prov. Grimani, 1886-

Testa imperiale d'uomo giovano senza barba, a capelli arricciati, cinta di benda, con collo grosso e deformo, supplita con istucco al naso, agli occhi, allo labhra, al mente. Il busto di rozzo lavoro, non antico, sul qualo è innestata, è vestito di corazza a maglio, nel cui mezzo è la testa alata di Medusa.

#### 253, BUSTO SENILE.

Alt. m. 0.05-

Prov. Molin, 1816.

Mezzo busto frammentato di vecchio a fronte corrugata, capelli radi, barba folta, collo grosso, brandone di veste. Il naso è di moderno ristauro.

## 254. MARCO AURELIO

Alt. m. 0,74

Prov. Grimani, 1244.

18

Busto di Marco Aurello, con faccia rivolta alla sua sinistra, capelli folio a arricciati, ravviati alla fronte, barba partita al mento, pallio assicurato con fermagito sulla spalla destra e ri-cadento sulla sinistra, con estremità a fimbrio. Il naso è rimesso, risturata parto degli archi delle sopracciglia; il collo è di marmo più oscuro; il busto moderno di marmo greco. Fu pubbitcato dagli Zanetti (1).

(1) 1, 28.

# 255. TESTA VIRILE.

Alt. m. 9,37

Prov. Molin. 1816.

Testa frammentata di marmo greco venato, a capelli arricciati, barba rada, pupille ad incavo già empiuto, probabilmente con metallo o pietra nobile. Il grosso collo potrebbe farla credere una testa di Ercole.

 $\dot{\mathbf{E}}$  sovrapposta a base quadrangolare modanata, di marmo nero, sproporzionatamente grande .

## 256. BUSTO D'IGNOTO.

Alt. m. 0.71.

Prov. Grimani, 1800.

Busto d'uomo giovine coronato d'alloro, con clamide aggruppata sulla spalla destra. La testa è unita a busto di altro marmo ridotto da una statua, guasto in più luoghi e male ristaurato.

Poggia su peduccio di rosso di Verona.

## 257. BUSTO MULIEBRE.

Ait. m. 0,48

Prov. Grissani, 1256

Busto di donna con istola affibbiata alle spalle, ed acconcialura di lesta (sola antica) a tulure estante alla nuca e fettuccia che a doppio giro s'annoda sul vertice. Di moderno ristauro è l'apice del usso.

La base è d'alabastro fiorito .

Thurst Coogle

## 258. TESTA MULIEBRE.

Alt. m. 0.79. Prov. Grimtei, 1614.

Testa colossale di donna, rivolta all'insù alla sua destra, con capelli annodati a luture sulla nuca, riunita a busto di marmo diverso, qua e la ristaurato, caratterizata asari bella da Canova. Sono d'attaccatura moderna il naso ed il mento. La tunica peudo, leggiadramente abbottonata a tro borchie, dalla spalia destra.

Il peduccio è di breccla corallina.

## 259. BUSTO MULIEBRE.

Alt. m. 0,31. Prov. Molin , 1616.

Busto di donna vestita di sottilo tunica e stola aggruppata al petto. Nella testa rimessa, le pupillo sono incavato, i capelli raccolti o ravviati incecia sul vertico, ma a lavoro appena shozzato. Il moderno ristauratore innestando l'apice del naso, guastò il labbro superiore, coll'intenzione d'armonizzare le parti.

La piccola base è di rosso di Verona.

# 260. PALLADE. Tay. LV.

Alt. m. 1,7. Prov. Grimani, 1985.

Busto colossale di Pallade con capigliatura ondeggiata, che si raccoglie in coda alla nuca: semplice affatto è la celata a visiera con subgrundio appena indicato: fra lo divisioni del torace embricialo a lesta di Medusa mostrasi la veste assai fluente. La testa, cul Canova appellò assai bella, fu supplita a stucco alla fronto, agli archi dello sopracciglia, allo guancie, all'estremità del naso, al labbro inferiore, o riunita a busto composto di varj pezzi di marmi diversi: la parle del petto cui stringesi il corsaletto è moderna.

# 261. BUSTO D'IGNOTO.

Alt. m. e,br. Prov. Grimani, 1280-

Busto giovanile con testa rivolta alla sua destra, capelli radi, pupille incavate, cinto gabinio. Manca l'apice del naso.

## 262. CALIGOLA.

Alt. m. 0,74.

Prov. Grimani, 1888-

Testa di Caligola pubblicata dagli Zanetti (1), di bella conservazione, benchè siano di moderno ristauro l'apico del naso e il labbro inferiore. Il busto di marmo diverso, con corazza a testa alata di Medusa, e paludamento, è affatto moderno.

## 263, BUSTO MULIEBRE.

Att. m. 0,81-

Frov. Grimani, 1888-

Bustino di donna con treccia di capelli che dalla fronte ricade in giro al di dietro, e naso di moderno ristauro.

Il peduccio è di marmo lunense.

(1) 1, 10.

#### 264. TESTA MULIERRE.

Alt. m. 0,41.

Prov. Grimeni, 1988.

Testa muliebre con capelli parte arricciati, parte raccolti in coda alla nuca, e due ciocche ricadenti sulle spalle. Appartengone a moderno ristauro il naso, il mento, parte degli archi delle sopraccistia.

Posa su peduccio di rosso di Verona.

#### 265. BUSTO D'IGNOTO.

Alt m. 0,17.

Prov. Grimeni, 1000

Testa di marmo bianco tinto in bronzo, su busto moderno di marmo greco, coperto di corazza e paludamento. I capelli sono raccolti da benda. Apparliene a moderno ristauro il naso: è fratturato il labbro inferiore, ed il collo è supplito a stucco.

# 266. BUSTO DI BAMBINO.

Alt. m. 1,01-

Prov. Grimeni, 1346.

Bustino nudo di hambino con capelli nascenti e pupille disegnate.

## 267. GETA.

Alt. m. s,er.

Prov. Grimeni, 1886.

Busto di Geta coperto di paludamento attaccato con borchia alla spalla destra. La testa incastonata nel busto è di un marmo candido, forse delle cave caroliticho, già descritte da Plinio (1). Se si ecceltui alcun leggero ristauro del naso, delle labbra, degii archi sopraccigliari, dell'orecchio sinistro, lo seulto è di una mirabile conservaziono, e tanto più da apprezzarsi quanto son rare lo immagini di Geta. Questo Cesaro è rappresentalo della sessesa dia nebuso del Campidogio (2), più giovane nel marciano al num. 76, c nel Borghesiano (3). I cugini Zanetti lo pubblicarono (4) col confrouto d'una medaglia del museo Tiepo-lo, evidentemente falsa (3), benche la somiglianza regga al paragono di molte genuine. Il busto non antico, di marmo differente, pare ridotto da una statua, come può farlo supporre l'esistone medi superiore degli omeri.

## 268, GIUNONE, TAV. LVL.

Alt. m. 0,77.

Prov. Grimani, 1886.

Busto di donna con velo in capo: la lesta e il collo di rosso antico sono incasionati nel marmo bianco che forma il velo ed il petto. L'acconciatura di testa e i capelli ravvisti al collo accennano a Cleopatra, benchè sia difficile fissarno i lineamenti così incerti nelle medaglio. Il velo cacciato indietro dal vento farebbe credero una Nercade. Giudicandono dallo rassomiglianza del vollo, è una Giunno. Lavoro d'eccellente maestro, cole-brato da Canova. I cugini Zanctin tell'illustrazione aggiunta alla

a Candore proximo ebori et quadam similitudine ». Hist. natur., XXXVI. 8.

<sup>(2)</sup> Righetti, Descrisione del Campidoglio, tom. I, tav. 195.

<sup>(3)</sup> Visconti, Monumenti Borghesiani, tav. 38, 3.

<sup>(5)</sup> Rappresentatasi nel rovescio la riconciliazione dei fratelli, fa parte della leggenda la parola PONTIF, titolo ommesso nelle medaglie di Geta, dopo la morte del padre.

pubblicaziono (1) dubitarono se sia una Agrippina iunioro, asserendo che il velo indicante la consecrazione non può convenire a questa Agrippina non consecrata.

#### 269. FIUME SEDENTE.

Alt. m. 0,20. Lorgh - 0,51. Prov. Grimani, 1886.

Statuina di fiume sodente a sinistra (2), con vesto che gli copre la metà inferioro del corpo: liene il remo rializato colla destra, poggia il cubito sinistro sull'urna arrovesciata, dalla quale esce il fiume: gli sta dietro un loone accosciato, dinanzi un serpente a strette voluto, con che l'ariista infese personificato un fiume dell'Africa, donde i Romani traevano i leoni e i serpenti. Vi fu apposta la testa, forse l'originale.

#### 270. AUGUSTO.

Alt. m. 0,8 s.

Prov. Grimani, 1886.

Busto d'Augusto con corona lemniscata di quercia a larghe foglio (πλατοφύλλα), vesto increspata al seno, e paludamento sospeso con borchia alla spalla destra. La bella testa con riparaturo agli archi sopraceigliari, all'apice del naso, al labbro inferiore, è inserta in un busto di marmo greco-venato. Maffici, scrivendo d'un Augusto similmente coronato (3) nel museo Be-

<sup>(1) 1, 11.</sup> 

<sup>(2)</sup> È noto che la collocazione dei fiumi a destra o a sioistra indicava il loro corso verso oriente o occidente.

<sup>(3)</sup> Questa testa conservavasi al Louvre a Parigi (Musée des antiques, 11, 75) ed ora nella gliptoteca di Monaco, n. 227.

vilacqua di Verona, a torto lo credelte unico (1), annoverandosone oltre il marciano, tre nella villa Albani. L'abbaglio di Maffei fu pure notalo da Winckelmann (2), Scavi posteriori accrebbero il numero degli Augusti laureati. Questo busto, già pubblicato dagli Zanetti (3), è conosciuto per altra incisiono anteriormente eseguita dall'artista medesimo Faldoni, edita dagli stessi Zanetti con leggenda latina: Augusti Imp. Corona Quernea. Thorax marmoreus antiguus ce. Lodanlo a cielo lo spaguuolo Giovanni Andres (4) e Burckhardt (5).

# 271. GIOVE.

Alt. m. 4,41.

Prov. Grimsei, 1888.

Testa di Giove, coronata di fascia arrotolata (theristrion), a capelli ebarba composti convenzionalmento. Energica è l'espressiono della faccia. Il naso è spezzato: la parte nud è del petto divisa in tre fu poi ricomposta; non le appartieno originariamente la parte del busto, coperta di imation.

<sup>(</sup>f) « Con corona civica si rede Augusto in alcune medaglie di Spagna, « ma in marmo non sappiamo ov'altra ne sia ». Ferona illustrata, part. 111, p. 215, ediz. 1732.

<sup>(2)</sup> Storia dell'arte, lib. XI, cap. 11.

<sup>(3)</sup> I, 2.

<sup>(4) «</sup> Un bellissimo husto de Augusto, ceiida su fronte con la corona « de encina clamada sívica ». Cartas familiares. Madrid, 1790, ton. 111, p. 49.

<sup>(5) «</sup> Der schöne Jugendliche Kopf mit dem Eichenkranz entspricht « unter den Kaisern am ehesten dem Augustus ». Cicerone, p. 521.

## 972. BUSTO MULIEBRE.

Aft. m. 0,10. Prov. Zolian, 1708.

Bustino muliebre, con capelli ravviati alla nuca e testa velata.

#### 273. BUSTO D'IGNOTO.

All. m e.s

Pror. Grimani, 1984.

Busio d'uomo giovane, con corazza e paludamento, cui gli Zanetti riconobbero per Lucio Cesare (1), dimenticando lo differenzo del naso e del labbro superiore al confronto colle medaglie. Lavoro pregevole e di buona conservazione, in onta alla frattura dell'apico del naso.

Il peduccio è di nero antico.

# 274. PALLADE.

Alt. m. 1,00

Prov. Grimani, 1844.

Busto colossale di Pallade coperto d'elmo cristato, con al petto la testa di Medusa, cristò pel escepenti che le investono l'egida. I capelli ravviati alla nuca si raccolgono in una coda tronca. Parte dell'arco sopraccigliare destro, il naso, le labbra, il il mento sono di ristauro moderno: il marmo della testa à diverso da quello della celata e del busto: la cresta dell'elmo è di alabastro fiorito; il busto di marmo bianco nostralo fu lavorato nel secolo XVI, o poco poi, da artista che non si diè troppa cura

(1) 1, 7.

d'imitare l'antico, ondo l'intero sculto fu creduto moderno (1).

Dietro l'opisione di Thiersch, la testa (2) appartieno alla Minerva, sotto il num. 90. Il tempo impresso al marmo quella tinta
giallognola e delce, che contribuisce a renderlo armonioso. Gli
Zanetti lo pubblicarono (3), sottoponendovi a base il bassorilievo uum. 229. Non può non recare alta meravigila l'omissiono
fattane dal diligente Braun (4), mentre il marciano regge benissimo al confronto del busto da lui pubblicato (5), già uella colleziono Abbai, ora nella glitolecca di Monaco.

La base è di pavonazzetto.

## 275. BUSTO DI FANCIULLO.

Alt. m. 0,81.

Prov. Grimeni, 1040

Busto nudo di fanciullo sovoreblamente pingue respiciente a destra, impostato su peduccio d'alabastro fiorito. Nella tosta riattaccata al busto mancano le labbra, gli occhi son guasti, appajono ristauri al naso, al mento e alle orecchie.

# 276. MARCO AURELIO.

Alt. m. 0,81.

Prov. Grimani .

Busto di Marco Aurelio, con testa un po'rivolta a destra, capigliatura folta a cincinni lavorati col trapano, barba rada.

<sup>(1)</sup> Guida di Venezia, 1852, p. 64.

<sup>(2) «</sup> Der ihr gehörige ältere und strengere Kopf auf der Treppe als « Büste, mit einer Art von modernen Panzer ausgerüstet stand ». Reisen in Italien, p. 128.

<sup>(3) 11, 10.</sup> 

<sup>(5)</sup> Vorschule der Kunstmythologie, Gotha, 1834.

<sup>(5)</sup> Ivi, p. 36, num. 37.

mostacchi, buco praticato agli angoli interni degli occhi. Il busto d'alabastro blanco di Volterra, lavorato nel secolo XVI, è ricoperto da doppio giro del paludamento.

Benebb siano frequenti i busti di questo imperatore, dacebè alla morte riguardossi come sacrilegio il non possederto (1), nullostante il marciano ba il progio singolare di rappresentario nell' elà fra i 33 ed i 38 anni, come rilevasi dalla perfetta rassomiglianza al diritto di duo medaglie in bronzo: nel rovescio dell' una di seconda forma leggesi Ju-ren-Ius fra una corona d'alloro Cos. II. S. C. (2); nel rovescio dell' altra di prima forma, inscritta Temporum felicitus, sta su carro trascinato da qualtro centauri Ercole nudo col mantello sul braccio destro, tenede la clava e un trofeo (3). L'eccellente artista improntò la testa del carattere di calma o serenità che tanto distinsero questo principo.

La base è di marmo diverso da quello della testa e del busto.

## 277. ESCULAPIO.

Alt. m. 0,70

Prov. Grimani.

Busto d'Esculapio, di meravigliosa conservazione, se ne eccettui l'apico doi naso rimesso e il labbro inferiore meravigliosamento supplito. La vertid dell'attribuzione non può esserrichiamata in dubbio dalla disposizione di pieghe e di aggruppamento dell'imation, sendo propria e di Esculapio e di Giove; ben lo potrebbe dalla corona a cercine (λεπτές) che non riseontrasi nei monumenti figurati che sulla lesta di Giove: ma

<sup>(1)</sup> Elio Cepitolino, Fita M. Aurelii, XVIII.

<sup>(2)</sup> Cohen, Description des médailles romain., tom. 11, p. 535, a. 567. tay. XV.

<sup>(3)</sup> Cohen, ivi, p. 506, n. 380, tav. XV.

oltro lo chiome e la barba ordinate convenzionalmente, accenna ad Esculapio il braccio destro divaricato con cui s'appoggia al bastone. Il marmo privo, come in molti altiri, delle occhiaje, dovea formar parlo di una statua, eccedendo la proporzione delle braccia le usate.

Posa su peduccio di pudinga.

# 278. BUSTO MULIEBRE.

Alt. m. 0.10.

Prov. Zalian , 1701-

Piccolo busto di donna velata, diademata, ridotto evidentemento da una statuina. La tunica semplico, succinta con ardilgaculo o zona peltorale, ò fornita di maniche a sgonfi elogantomente abbottonate fino a' gomiti. Buon lavoro guastato da alcune male riparazioni.

# 279. LICINIO SENIORE.

Alt. m. e,et.

Prov. Grimeni.

Busto di Licinio seniore, con testa grossa, faccia rolonda, capelli cortissimi, barba rada, naso e mento regolari, parte di paludamento che gli copre la spalla sinistra. Fu chi sospettollo di Marc' Antonio triumviro, quale riscontrasi nella nostra raccolta, al num. 66; ma quelle impronte caratteristiche, pinguedine, collo largo e robusti, capelli assai ribassati sulla fronte, naso aquilino, mento molto pronunziato, mancano affatto al Licinio seniore. Gli Zanetti, pubblicatolo como busto incognito (1), non condividono, e bene a ragiono, il parcreo di chi vi rilevà il ritratto di Pompeo. Questo buou lavoro in marmo lunense, di

meravigliosa conservazione in onta a leggeri ristauri al naso e alle sopracciglia, fu ridotto incontrastabilmente da una statua.

#### 280. CIBELE.

A't. m. e.ss

Prov. Grimeni-

Busto di Cibele turrita, velata, in tro pezzi di lavoro evidentemente diverso. La testa fu supplita a stacco, specialmento nella parte dei capelli ondeggiani sullo spelle, a masse hipartite convenzionalmente. La parte del pelto. a cui mostrasi aderente la tunica, è di altro marmo: il torsec ricoperto della stola aggruppata allo sterno, appartiene ad altro busto. G. Cattini ne abbelli rilevantemente il disegno nella pubblicazione degli Zanetti (1). Bellanggro nolò a laso tempo il busto coperto d'uno strato fuligginoso (2), forse perchè il mastice, con cui è attaccato il colo, composto di grasso o altra materia olcosa, vi impresso una macchia inferigan in giro.

#### 981. TESTA D' IGNOTO.

Alt. m. 6,21.

Prov. Grimani.

Testa d'uomo barbato, con bocca aperta, pupille incavato, capelli ravvitai alla nuca, a mo Giove od Ercolo. L'espressione d'acuto delore, di che è improntata la faccia, può dare appoggio all'epinione che rappresenti Ercole Eteo, preso dalle furie

<sup>(1)</sup> II, 1.

<sup>(2) «</sup> Venetiis vidi in bibliotheca reipublicae Cybelis simulacrum fumo « et nidoribus atratum ». De pietura, plastica et atatuaria, libr. 1, cap. 18.

dopo aver vestita la camicia di Nesso. E non potrebbe essere la copia del celebre Ercole ricordato da Plinio (1)?

Infitta in un bustino tunicato di porfido posa su peduccio di broccatello di Spagna.

#### 228. PALLADE.

All m. 0.00

Prov. Molin, 1818.

Testa colossalo di Pallado, diademata, con capelli ondeggiali, raccolli in coda alla nuca: sull'ornato diadema sono sculti fra palme duo grifi alati colla gamba destra anteriore rialatata. I grifi riscontransi egualmente atteggiati in molte monete (%) o segnatamente in quelle di Filippo o Alessandro Macedoni (3). Passavant lo ritiene, con molta probabilità, distinto lavoro greco (4). Appartengono a moderno ristauro il naso ed il mente.

# 283. LUCIO VERO.

Alt. m. 0,70-

Prov. Grimeni.

Lucio Vero loricalo, paludato, con barba folla, bipartita al mento, arricciala, e capigliatura simile, ricadente sulla fronte. La testa di marmo, differente da quello del collo e del busto, è ristaurata in pareccilj luoghi, specialmente al naso appostogli

<sup>(</sup>i) « In mentione statuarum est et una non praeterennda, licet au-« ctoris incerti, iuxta roatra, Herculis tunicati, Eleo habitu, Romae, torva

a facie, sentienteque suprema in tunica ». Hist. nat. lib. XXXIV, c. 19.
(2) Eryphi in galsa Palladis. Rasche, Lexicon, t. II, p. I, p. 4584.

Eckhel, Doctrina num. vet. II, 240.
(3) Müller, Les monnaies de Philipps II. Copenhague, 1853, 8.º passim.
(4) e Eine sehr schöne, vielleicht griechische Büste, flüchtig gearbeitet,

<sup>«</sup> sehr abgerieben und durch eine moderne Nase abscheulich entstellt, « findet sich im Dogenpalast zu Venedig. An Diadem Palmetten und zwei

findet sich im Dogenpalast zu Venedig. An Diadem Palmetten und zwe
 Grifen ». Der Cicerone.

per intero. Il busto di alabastro bianco venato è ricoperto del paludamento abbottonato con fermaglio sulla spalla destra e ricadente sulla sinistra. La fronto avanzata, il naso tendente all'aquilino e il labbro superiore sporgento sono i caratteri porti dalle sue medaglie, e rispondenti al molti busti in marmo sparsi neti musei d'Europa. Questo busto fu già pubblicato dagli Zanetti (1).

#### 284. BUSTO D'IGNOTO.

Alt. m. 0,44-

Prov. Grimeni

Bustino d'uomo nudo respiciente a sinistra, con barba rada e capelli corti, impostato su peduccio di marmo rosso venato di bianco (diaspro): la testa assai guasta è di marmo diverso da quello del busto.

# 285. LUCIO VERO.

Alt. m. 0,70-

Prov. Grimeni.

Testa di Lucio Vero con parlo di naso, rimessa a stucco, riunita a busto moderno formato di più pezzi. Nel ritratto riforito al num. 283, come pur nel presente, è l'impronta di quello spirito d'alterigia, tutto suo proprio, rimproveratogli dagli storici. L'imperatore è quivi rappresentato nell'età di anal 30 incirca, dacebè i tratti del vollo confrontano a capello colla medaglia in bronzo di prima forma, nel cui rovescio è la concordia seduta a sinistra, colla loggenda: Concord. Aug. Tr. P. Cos. II. S. C.

(1) 1, 30.

## 286, SETTIMIO SEVERO.

AR. m. 0,49- Prov. Grimeni .

Busto di Settimio Severo, già pubblicato dagli Zanetti (1), con capelli folti e arricciati, mostacchi, barba diyisa simmetricamente al mento soprente, paludamento lemniscato gettato sulta corazza. La fisonomia è quale la rappresentano i bei medagitori di questo imperatore, o il busto indubbiamente antico del museo del Louvre (2). La testa è di buson conservazione, ove si eccettuino alcune leggere riparature alla fronte, all'arco dostro delle sopraccigita, al naso, al collo. Quantunque il busto di marmo diverso non gli appartenga, il ristauratore soppe geregiamento adattarlo a Settimio Severo, giusta buoni raffronti archeologici, e dichiararsi contrario al rappezamento con rotondare anzi gli angoli delle spezzature che aggiungervi del proprio.

Posa su peduccio di brocatello di Spagna.

# 287. STATUINA MULIEBRE.

Alt. m. 1,10. Prov. Grimeni.

Statua di donna restita di tunica e peplo succinto, con armille semplici, inginocchiata alla destra, tende le braccia rialzale in atto di supplice. Mancano la testa e le avambraccia: molti sono i ristauri. L'artista intese forse rappresentare Circe dinanzi Ulisse.

<sup>(1)</sup> I, 3i.

<sup>(2)</sup> Visconti, Planckes de l'iconographie romaine. Paris, 1817, f.º tav. 47, n. 1.

## 288. BUSTO MULIEBRE.

Alt. m. 0,34

Prov. Grimani.

Busto muliebre, forse d'imperatrice, con acconciatura di testa a trecce raccolte in giro al vertice, naso restituito. Il moderno rislauratore riuni alla testa Il collo e il seno d'altro busto, o compose di due pezzi, l'uno greco, l'altro romano, il torace vestito, stranamento accoppiando il chiñon al paludamento imperiale. Il mò antecessore Atonioi Maria d'Alessandro Zanetti, riforendosi ad una medaglia antica di cuojo (?) presso il Sig. Apastolo Zeno, la ritenne per una Livilla moglio di Druso, della quale nossuna antica effigi e pervenon ancora a mia conoscenza. Io oso, benchè con qualche esitanza, crederla una Faustina maggioro, cui potria far riscontro il busto colossale del Vaticano (1).

Sta su peduccio di mandorlato di s. Ambrogio di Verona.

# 289. PALLADE.

Alt. m. 1 Prov. Grimani-

Testa di Pallado con capelli, a piccolo e leggero masse ravviati alla nuca; elmo semplice a visiera, con nubgrundio appena accensato, adorno d'una serpo a voluta sulla cresta: il naso e il meato sono di nuovo ristauro. Il busto, di marmo diverso, è vestito di corazza embriciata con paludamento sulla spalla sinistra, sostenuto da borchia, e tunica sotto la corazza, annodata a zona mammillare al petto. Del tro pezzi, di cui il busto è composto, i duo a destra e a sinistra sono certamente antichi:

<sup>(1)</sup> Museo pio-clementino, tom. IV, tav. 49, 1.

forse anche il medio, in cui la corazza è adattata al petto in maniera da lasciar libero le mammello con fori circolari che lascian vedore la tunica che le ricopre. In centro alla corazza fu scolpita a bassorilievo testa virile bifronto, una delle cui facco porta lunga barba, rada e corta l'altra. Tall teste bifronti ono sono infrequenti nelle ermo terminali. La marciana è una riconforma di quanto scrisse Diodoro Siculo sul l'acco bifronto, dacche la lunga barba accenna al vecchio Bacco indiano, o la incipiente al giovane (1). Essa trova un egregio riscontro nelle due 
cerme del musco kircheriano (2) e del Chiaramonti (3); la prima 
dello quali è coronata di pampini e manca della barba incipiente 
sulla faccia giovanile, nella seconda ambidue lo testo sono cincinnate, e la barbata è coperta dalla mitra, la seconda dallo 
strofio.

Il dado, su cui poggia il peduccio, è di breccia di Napoli.

## 290. BUSTO D'IGNOTO.

\$1t. m. e,es.

Prov. Grimani.

Busto in rosso autico d'uonto giovane, con occhiaje vuote, coronato di foglie d'olivo, con pelle di leone avvolta al collo e annodata per le zampe al petto. Benchè la corona e la pelte possano farlo credere un Ercole giovane, la tosta e specialmente il collo non annunciano la solita forma con cui scolpivasi Ercole dagli antichi in qualunque fosso l'età sua. Altri con più ve-

<sup>(1)</sup> a Bacchus biformis. Biformem ideo pulant esse quod duo exitie-« reat Dionysii, priscus aimirum ille barbatus; omnes enim prisci barbas « alere solebant, lunior iste elegans et delicalus adolescens ». Lib. III, p. m., 149.

<sup>(2)</sup> Bonanni, Museo kircheriano, tav. XI, n. 1.

<sup>(3)</sup> Visconti, Museo Chiaramonti, tom. 1, tav. 32.

rosimiglianza vi riconoscono un gladiatore che ne' giuochi olimpici premiavasi coll' oleastro (1). Il dotto Jāck lasciò indecisa la questione (2). La pellea nondata al collo nella stessa guisa 
apparisce pure nel busto d' Ercole della Galteria di Firenze (3), 
ma la fisonomia è affatto differente, ed il collo è ben più toroso, 
quanto forse nel celebre busto del Vaticano (4). Fra tante incertezze, non è senza appoggio il sospelto, esternato nel 1813 da 
Millin al mio antecessoro Jacopo Morelli, che rappresenti l'imperatore Filippo il giovane, per la perfetta rassomiglianza del 
vollo, in onta alla corona e alla pelle di leone che mancano nelle 
medaglio. Lavoro assai apprezzato, come rilevasi dagli occhi 
medicati (3), pubblicato coll' altribuzione d' Ercole dagli Zanetti (6).

#### 291. TESTA IMBERRE.

All. m. 9,16.

Prov. Molin, 1818.

Testa imberbe, molto probabilmente non antica, assai e malo ristaurata.

<sup>(4)</sup> Dell'oleastro con coi coronavasi Ercole scrive Paganloo Gaodenzionell' Acerescimento dell'Acead. dei disuniti, p. 20. Era l' άγραλαία nomicata da Pausaoia nel libro I dell' Elea.

<sup>(2) «</sup> Die Bäste auf reich Aegyptischen Marmer, welche Einige für einen Herculea, Andere eher für einen siegreichen Aihleten halten möschten ». Venedig basehrieben, 1823. p. 168.

<sup>(3)</sup> Firenze, 1824, serie IV, vol. III, tsv. 117.

<sup>(4)</sup> Visconti, Musso Chioramonti, tom. I, p. 103, tav. 43.

<sup>(3)</sup> He sitrore avvertite essersi unto degli antichi di apparre i bunhi edgi occhi in michi mi essersi unto degli occhi in michi essersi percialmente delle divinità i a quest'officio era deputata una classe d'artisti chimatti medici couvertine interita repositora. V. Techen d'Aner, Techen unita i appartira v. Techen d'Aner, Techen d

<sup>(6) 11, 37.</sup> 

## 292. VITELLIO.

Alt. m. 0.58-

Prov. Grimeni.

Vitellio respiciente a destra. Busto nudo, frazionato alla parte sinistra del torace o un poco artifizialmento alla destra, per darvi uniformità, pubblicato dagli Zanetti (1).

Poggla su peduccio di bardiglio.

Klotz al suo tempo tanto era preso dall'eccellenza di questo marmo, cho scrivendo del Vitellio del Campidoglio, ne consigliava il confronto col marciana (2). Quanto fosso del resto sempre apprezzato o quanto lo sia tuttavia, lo mostrano la copia esistente fra bronzi della marciana, donatale nel 1714 da Giovanni Contarini, gli eclipi che so ne presero in gesso per parecenti musoi d'Europa, il carattere di stupendo attributlogli da Canova, il pregio in cui mostrò di tenerlo il tedesco Burckhardt (3). Non può quindi questo pezzo capitale confondersi coi molti busti convenzionali cho si riscontrano in assai musei, o che trassero Visconti alla strana opinione siano tutti, senza eccezione, un portato del socolo decimosesto (4).

<sup>(1)</sup> I, I, 13.

<sup>(2) «</sup> Vitellius pingui valtu quasi narrae videtur epularum foedam etiinențiebliem libidiemu. Haisi superatoris facie agnocei facile poscie, mai maderetimus cum in statuis, tum in unnis, qui in cadem forms echibenda quasi compiratu. Opera pretium est conferer cum hoc cepiii illud qued Vencilis extata, quodque cătior iguerasso videtur ». Acta literaria in Munzamu capitici, pinn. II, p. 7.

<sup>(3)</sup> a Vou Vitellius iu Italieu vielleicht kein Kopf von dem Wertho desjenigen in Berlin; eiu guter im Dogenpalant zu Venedig a. Der Cicarona, p. 521.

<sup>(4)</sup> Quella senteuza trovata fra' manoscritti dell'illustre archeologo fu pubblicata da Monges nel testo illustrativo all' leonographie romaine. Paris, 1821, tom. II, 280: Ces prétendues bustes de Vitellius, loin d'etre s' constatés par la comparaison des médailles, offreut au coutraire un por-

#### 293. TRAIANO.

Alt. m 0,50.

Prov. Grimmi, 1284-

Testa di Trajano con ristauri alle sopracciglia, al naso, alle labbra, al mento; riunita a busto di marmo greco venato, la cui corazza va adorna di testa barbata nel mezzo. Buon lavoro pubblicato dagli Zanetti (1).

#### 294. TESTA D'IGNOTO.

Alt. m. 0,33.

Prov. Molin, 1816.

Testa di trachito de'colli Euganei, annerita ad arto ed impostata su erma di sasso, spalmata di peco. Opera moderna di nessun conto, collocata su poduccio di mandorlato di s. Ambrogio di Verona.

#### 295. CARACALLA.

Alt. m. 4,44.

Prov. Grimani, 1286-

Testa di Caracalla riunita a busto, forse originale, coperto di corazza e paludamento raccomandato con borchia alla spella

<sup>«</sup> trait de conventiou que les artistes du XV siecle ont voulu attribuer a « cet empereur, plutot d'aprés son caractere crapuleux, connu par l'hi-

<sup>«</sup> stoire, que d'aprés ses images. D'ailleurs tous ses bustes se ressem-

blent parfaitement entre eux, antant qu'ils s'éloignent de la physionomie
 de Vitellius, tracée sur les medailles ».

<sup>(1) 1, 17.</sup> 

destra. La testa volta a sinistra (1) fu soggetta a molte riparazioni, che male eseguiti con mastici oleosi insudiciarono il marmo. Sono giunto posteriori di meschino lavoro il naso, i labbra, il mento. La folta capigliatura conferma il sospetto che quest' imperatoro l' usasse posticcia, osservazione fatta, sulla testimoniazza d' Erodiano (2), dagli Zanetti che pubblicarono il busto (3).

#### 296, BUSTO MULIEBRE.

Alt. m. 0,51

Prov. Grimani, 1888.

Busto di donna sconosciuta con lunica leggera aggruppata alla spalla, capelli parte serpeggianti alla nuca, parte raccolti in nodo sui vertice. La testa apposta, lodata come bellissima da Canova, appartiene ad allro busto. Il naso è restitutio per intero, la guancia sinistra fratturata fu riparata maiamente a stucco.

il peduccio su cui posa è di bardiglio .

297. ADRIANO.

Alt. m. 0,62.

Prov. Mocenigo, 1888.

Busto d'Adriano, con testa rivolta un poco alta sua sinistra, come nei coiossale al num. 247 e in quello di bronzo in questa sala de' bronzi. I capelli calamistrati gli cingono euritmicamente la fronte, come nelle medaglie e nei busto coiossale in bronzo del Campidoglio. Benchè la barba non sia lunga come l'usalo (4),

<sup>(1) .</sup> Truci fronte et ad laevum humerum conversa cervice. . Vittore, Epitome, cap. XXI.

<sup>(2)</sup> Storia, libr. IV, n. 12, 15.

<sup>(3) 1. 36.</sup> 

<sup>(4) «</sup> Promissa barba nt vulnera, quae in facie naturalia erant, tegeret » .

Sparziano, Vila d'Adriano, cap. XXVI.

nullostante non può rifultarsi alla testa il carattere di genuinità. Più che la mirabile conservazione, la brutta testa alata sulla corazza ed i cincinni aggiuntile, di lavoro conventionale, potrebero far credero il busto in cui fu innestata la testa d'Adriano, una imitazione dell'antico. Questo marmo posto su peduccio di marmo greco venalo, fu donalo alla repubblica dal procuratore Mocenigo fu Andrea e pubblicato dai cugini Zanetti (1).

#### 298. SILENO.

Alt. m. 0,14

Prur. Palasso ducale -

Testa frammentata di Sileno a capelli radi, come di uso, corouato d'edera, con orecchie caprino, nello stato di piena ubhriachezza, come rilevasi dall'alteggiamento di testa cadente e dalla irritazione de' muscoli facciali. Quantunque molto mutilata, rammenta io stile franco e sentito dei Sileno del Vaticano (2). Ritrovata nel muro sulla porta cho conduceva nelle sale d'armi d'uso, nel palazzo ducale, (u trasferita al museo marciano e collocata su peduccio sproporzionato (ait. m. 0,17), di marmo greco.

#### 299. FAUNESSA, Tay, LIV.

Alt. m. 0,60

Prov. Zulien, 1792.

Testa di Faunessa, della quale deesi ripetere ciò che si è detto al num. 250, cui fa riscontro. È antica la sola testa, alta m. 0,46, suspiciente, volta un poco alla destra, con capelli ravviati dalla fronto alla nuca, su cui raccolgonsi in gruppo le cio-

<sup>(1) 1, 21.</sup> 

<sup>(2)</sup> Visconti, Museo pio-clementino, tom. VI, tav. 9, 1

cho: ornano la fronte e lo orecchie piccoli cincinni: la bocca è semiaperta al sorriso. Di nuovo ristauro sono metà del naso alla base, l'orocchio sinistro.

Il peduccio di marmo greco.

#### 300, TESTA DI FANCIULLO.

Alt. m. 0.50-

Prov. Grimani, 1886.

Testa di fanciullo con ristauro al vertice e naso restituito, collocata su busto nou proprio, coperto d' interula.

L'opinione pubblica si è determinata a crederio un Nerone, tanto più che i tratti del suo volto confermerebbero quanto scrisso Svelonio di lui imperatore (1). Ma all'ovvia ossorvazione che i ritratti di Nerone son rari, arrogo che dalla fisonomia del fanciullo non pub i trarsi giusta litizzione a quella dell' adulto, chè il fatto assai volte appalesa il contrario. Va soggetta alla stessa incertezza la determinazione d'una testina simile altribuita a Nerone, nel musos borbonico di Napoli (2). Però è da avvertire che un bustino simile al nostro nel primo corritojo della galleria degli Uffizi a Firenze (num. 7), caratterizzato come prezioso, è delto Nerono bambino.

Il peduccio è di broccia di s. Vitale presso Verona.

<sup>(4) «</sup> Vultu pulchro magis quam venusto ». Svetonio, In Neronem, cap. 51.

<sup>(2) «</sup> Auf dem Museum von Noapel. Dritter Gang. Nero fast durchgänagig zweifelhaft, als Koabe in einem sehönen Köpichen von bösartigem Ausdruck ». Burckhardt. Der Cicerone, pag. 521.

# STATUE ANTICHE

### APPARTENENTI AL MUSEO MARCIANO

CHE DECORANO IL PROSPETTO INTERNO DEL CORTILE
DEL PALAZZO DUCALE, DAL LATO MERIDIONALE.

- 07

Questo prospetto, terminato nel 1618, si abbelli dalla parte respiciento l'angolo con una costruzione architettonica a piotra di taglio, nella cui sommità sta il quadrante d'un orologio. In sei nicchie inscritte furono collocate sei statue, donate alla repubblica da Federico Contarini, procuratoro di s. Marco, doputato alla conservazione del museo, dopo la morto del cartinalo Domenico Grimani nel 1597, lo stesso anno in cui fu invisto a dirigero col Grimani la collocazione delle statue nel museo. Una settima statua, di spettanza parimonti del museo marciano, fu collocata in una nicchia di costruziono architettonica prosso la statua di Francesco Maria I Della Rovero, duca d'Urbino. Furono già descritte dallo Stringa nelle giunte al Sansovino (1), e pubblicale, ad eccezione dolla settima, da Francesco Zanotto, no vol. I del Palazzo Ducele, tay. 26.

<sup>(4) «</sup> Nella testa di detta corte è posto un horologio adornato con nicchi « e statue antiche di marmo. Tutte queste cose furono terminate l'anno 1615, « aotto il doge Marc' Antonio Memo ». Sansovino, Fenezia descritta. Venezia, 1663, 4.", p. 360.

#### 301. STATUA D'IGNOTO.

Alt. m. 1.1.

Status palliata d'uomo stante, collocata nella prima nicchia superiore a destra dell'orlogio, nell'atto di sostenere col braccio sinistro una parte del pallio, da' cui avvolgimenti mostra appena la destra. Siccome la testa e parte delle mani sono moderne, così torna difficile l'argomentare sulla più ragionevola attribuziono. Lo stesso Zanotto, detto cho lo Stringa tenevalo per un Adriano, attesta esser probabile che sia un Marco Aure-ino un Settimio Severo, Lacciondo ad altri il giudicarne.

#### 302. STATUA MULIEBRE.

Alt. m. 1,03

Dona stante, collocata nella nicchia superiore a sinistra dell'orologio. La veste talare interiore è ricoperta dal peplo, uno de' cui ampli lembi le si arrovescia sulla spalla sinistra. Stende il braccio destro e colla sinistra tiene il corno d' abbondanza. Sospetto recente la testa col collo e con parte del petio (del resto ritaltacacal), e ritengo tali, senza alcun dubbio, l'avambraccio sinistro, il piede sinistro intero con parte della veste, metà del destro, un brandello di veste rimessa sul ventre. La statua in condiziono così scadente non porge appoggio sicuro ad opportune induzioni. Le Guide la chiamano l'Abbondanza pel cornucopia; l'editore Zauotto pensa che figuri Faustina, moglie di Marco Aurelio, sotto forma dell' Ilarità: egli ne loda a cielo l'esecuziono (1).

<sup>(1) «</sup> Lo stile poi dells scultura, se non è al tutto consentaneo all'età « d'oro dell'arte, è però proprio del tempo in cui regnò Marco Aurelio . . .

#### 303. STATUA D'IGNOTO.

Alt. m. 1,13.

Posta nella nicchia centrale a sinistra dell'osservatore è una statua di personaggio togato, con braccio destro nudo, steso in atto di gesticolare, e rotolo (columen) nella sinistra, avvolta al bracclo la toga, calzato di crepide. Al basso alla sua sinistra un forzieretto cilindrico (scrinium) per collocarvi i rotoli, Di lavoro moderno sono la testa, l'avambraccio destro, la mano sinistra, i piedi, donde non può adottarsi l'opinione degli Zanetti, che pubblicata la statua (1) con naso da noi disegnato sul modello delle immagini più approvate, la dissero di Cicerone, inferendono dalla somiglianza del volto. Però più che la somiglianza della faccia. l'atteggiamento di quest'arringatore determinò quanti ne trattarono ad ascriverla, benchè dubitativamento, a Cicerone. Ottavio Ferrari, il primo, per quanto io sappia, a parlarne, pubblicolla sola (2) e con descrizione (3) nel secolo decimosettimo. Gronovio rimprovera a torto il Ferrari d'averla male descritta (4), e il Bottari, volendo riconvenire d'errore il

<sup>«</sup> E di vero, le belle proporzioni delle parti, le ottime pieghe, e il laroro e dello scalpello, per quanto può vedersì nella distanza in cul è collocato il e simulacro, fanno de noi giudicarlo degnissimo di ogoi riguardo ». Ivi.

<sup>(1) 1, 42.</sup> 

<sup>(2)</sup> Analecta de re vestiaria. Patavii, 1670, tav. III.

<sup>(3)</sup> a Altera atatua togata visituri in atrio poistii reneti ad partem detteram horologii, medis inter duas palliatas, quarem silene capitil incumbit, a sitera pedibas subiecus est; fortasse Ciceronis, certe oratoria quod libelli e in dettra indicent, et libeliorum theca ad pedes atatuae ». De ra vasticaería. Patariti, 1654, p. 4. — Ivi, 1689, p. 4, tav. 111.

<sup>(4)</sup> a Etiam Octavius Ferrarius in principio operia da ra teatioria, a contemplatus atatuam togatam quae risitur in atrio palatii reneti, tamen a decuerit ad coniecturam de Cicerone, ideo acilicet quod oratoris statnam a cesse libelli in deztera (ubi volgit scribere et innuere: in ainistra) in-

capitol. (1748), p. 38.

Gronovio, cado in nuovi abbagli (1). Basta all' Amadusio far conno storicamento di tutti e tre, senza che si curi di rilevare da che parto sia la ragione (2). Giovanni Stringa l'attribuisco senz'altro a Cicerone (3). Dallaway, meglio che tutti, illustrando una statua simile (4) esistente fra i marmi di Lord Arundol (3), dubita che possa rappresentare Cicerone, riferendosi all' uso antico di cangiaro la testa delle statue, e alle giunterio de' ristauratori, specialmente di quelli che a teste da loro l'avorate apposero la verruca od di cece tradizionale (6) sulla guancia destra. Del avorruca do il cece tradizionale (6) sulla guancia destra. Del

« dicent, et libellorum theca ad pedes statuse, quam quidem thecam aspicie posse et haberi non opinor » (quest'ultima asserzione è smentita dai fatto). M. Tullif Ciezonia Operum, a Grocovio. Lugduni Batavorum, 1602, vol. 1, praefat.
(1) « Verror ne quoque Gronovius dum Ferrarium castigare vult, bia

- s peccei: primum quis nos adventerit cariatores obterasa figuras incidere graphidi se delicationi, quamorbern ai in figura areri incis rolumne sei in sinistra, pateri statuum illud diettra (correc (errore manifrato, perche il rotolo disepatas tomi lassistra, la qualumque riporto ani
  rame, resta aempre nella sinistra, benebè dich che il disepatore e l'incisore collocano a deare, nell'impersione presentiali a sinistra, e viceveras); peccando quad neget adresse posse thecam sel capienda volumina,
  cum not existenti statuse ques ipoma ad peche abbeta. Certim est Cie ecrosia servo vulgo non connoceisse barbam nutriri, et nulla capita quae
  insum recrearesquerir cerdonaur remoissam abbeta barbam. » Misequenti
- (2) « Neque heie prætermittendum est Octavium Ferrarium Citerom admiciaase statuam togatam quam babet palatium Venetiarum ducis, « quanquam a Gronovio reprehensas fuerit, ast perum firmis, ut Bottarius « osteodit, argamentis. » Monum. villas Mattheianas (1778), vol. II, p. 22.
- (3) « Et principalmente vedesi quella (astna) di Cicerone, che altre « volte soleva stare sopra la porta del famosissimo studio d'Atbene ». Sanaovino, Vanessa descritta (1604), c. 259.
- (4) e II y a à Venise nue statue à-peu-prés de la même grandeur que e celle-ci ». Marmora Ozoniensia. Paris, 1807, vol. 1, pag. 289. (3) Ivi, tsv. XXI. fig. 24.
- (6) « Oo sait que ce aurnom de M. Tullins ne vient pas d'en afeer « qu'il avoit sur le visage; il tenoit ce nom de ses anectres, dont un peut-« etre avoit eu cette diformité, on qui piutot avoit éte nommé ainsi parce
- « qu'il avoit introduit la culture du pois chicha (cicar arietinum) dans « sa patrie ». Ivi .

qual cece d'altronde nella nostra statua non ho potuto accorgermi, in onta all'assoveranza di Visconti (1). Ultimi a pubblicaria sotto nome di Cicerone furono Clarac (2) o Zanotto. lo converrò con Visconti, il quale nell'illustrare una statua simile scavata in Otricoli (3), la reputò eretta a qualche egregio oratore o al promulgatore di qualche legge utile, o almeno a persona che colera onorarsi come tale.

#### 304. STATUA MULIEBRE.

Alt. m. 9,01-

Dona vestita di tonaca a stola ripiegata sul braccio sinistro, collocata nella nicchia centrale superiore del prospetto, a sinistra dell' osservatore. Appartongono a moderno restauro la tosta adorna di diadema imperiale, il avambraccio destro, i piecii. Male saprebbes delerminare i attribuzione di una statua così restituita, dacchè il corno d'abbondanza nella sinistra, solo pezzo antico genuino, donde potrebbero irrarsi induzioni, non besta, riscoutrandosi aggiunto a persono diverse in molte rappresentanze, alla felicità, alla fortuna, alla concordia, all' abbondanza alla pace, all' equità, alla fortuna, alla concordia, all' abbondanza dottara: il consistenza, alla costauza, alla verità, a Cerrer. Non può quindi adottara: il opiniono degli Zanotti che pubblicaronia (4) sotto none d'abbondanza, benchè no si si da ammettera il motivo da al-

<sup>(1) «</sup> Il est certain qu'on trouve la meme marque (d'un cece) non « seulement sur la tete entique d'une statue placée dans le palais du ma-

e gistrat des Conservatori au Capitole, mais encore sur une autre tete e qu'était à Venise ». Iconogr. rom. (1817), vol. 1, p. 263,

<sup>(2) «</sup> Cicerou drapé à la romaine. Il regard à ganche, écarte à droit a la main avec un geste iodicateur, et tlent à ganche un volume ». Musés de sculptura, tom. V, p. 184, tav. 903.

Museo pio-elementino (1790), tom. III, tav. 23, p 31.
 II, 40.

tri (1) contro gli siessi allegalo, che l'abbondanza porti il corno di dovizia più sovento nella destra che nella sinistra. Il ch.
Zanotto argomentandone dal diadema usato dalle imperatirci la
crede una Sabina moglie d'Adriano (2), e conviene cogli Zanetti,
che sia d'incomparabite lavoro ed uscita dallo scorpello d'adcun insigne greco scultore, leggiadrizsima nette forme del disegno, nell'alteggiamento e soprattutto nella simmetria e giusta
misera delle parti, che la racia estola e leggera fino a quanto
può giunger l'arte, che in ciò per l'ordinario suot trocare
una delle maggiori difficoldà. Clarse pubblicatala (3), procedette
con cautela maggiore nello sue deduzioni (4).

#### 305. STATUA D'IGNOTO.

Alt. m. 1,03.

Statua palliata di persona stante, collocata nella nicchia inferiore a sinistra del riguardante. Ottavio Ferrari che, dietro l'opinione comune, la dises statua di M. Aurelio, pubblicola nell'opera De re cestiaria (3); la stessa altribuzione;mantenne presso gli Zanetti (6), benchè, per loro attestazione, nulla possa rittarsene dalla faccia di moderno ristauro (°e, aggiungero', appena sbozzata) non che dallo sitie del j'avror. La nobilità dell'a-

<sup>(1)</sup> Zanotto. Il palazzo ducale, I, tav. 26.

<sup>(2)</sup> Ivi.

<sup>(3)</sup> Musée de sculpture , tav. 453.

<sup>(4) «</sup> Nous ignorous quelles restaurations a pu subir et .par consequent, « quel était son état primitif. »

<sup>«</sup> La tete parait bien executée, et le diademe lui convient] comme à « une divinité aussi puissante que les autres ». Ivi, tom. III, p. 136.

<sup>(5) «</sup> Hoc babitu statuam M. Aurelii palliatam videre est iu atrio palatii v veneti, quam beneficio Audreae Moretti, mathematicorum hac artate clasifisimi hic damus a. Patavii, 1631, pars III. p. 1435.— Ivi, 1698, pars alt. pag. 143. — Antiquit. roman. Graceii, 1697, 1732, tom. VI, p. 872. (6) 1, 27.

teggiamento, la destra scoperta, la sinistra ravvolta nel pallio indiciano l'apparecchio al favellare, od almeno-la disfinzione della persona (1); l'acconcitura studiata della veste fonde il carattere di greco costume (2), le piegbo, della valentia dell'artista. Di antico ristauro sono gran parte della testa e delle gambe, como puro l'avambraccio destro colla mano. I piedi o la mano sinistra col pallio intorno furono rimessi nell'anno 1855. Visconti conglitetura possa la statua rappresentare Sesto da Cheronea, inducendone dell'incisione dello Zanetti, raffrontata a una statua del Vaticano (3): più tardi la disse statua romana d'incognito (4). Le reudito Zanotto ne commendò l'esecuzione o il ristuauro (5).

#### 306. STATUA MULIEBRE.

Alt. m. 9,1 s.

Statua di donna stolata, collocata nella nicchia inferiore a destra dell' osservatore. Modernamente s'aggiunsero la testa

<sup>(1)</sup> a . . . . semper manum inter politium continentes » . Quintil. Institution. lib. XII.

<sup>(2)</sup> a Koeping avalapfarter the iedita o . Aten. lib. I.

<sup>(3)</sup> a ivi (Saute dell' autissis) è denominata M. Aurelie: ma per quel ce che apper da l'arme, ha la ressen Sinomnia che quella della notara e che l'abito, seppure il cerpo è suo, sembra il greco piutosto che il romano. Chi è a portata di consoliarere i originale postrà facilimente consoliare marco distruggere questa mia congettura s. Museo pio-clement, tom. III, 184. 185.

<sup>(4)</sup> Edizione di Roms, tav. 7.

<sup>(</sup>a) naturon an anoma, av. 1...

(3) « Si vede in esso can hollisisma rappresentazione del pallo, di buon e mestro e di molta ed inobibitata satichità .... Quindi traditanente el il moderno suttoro, e da se da celetto intilliguetta guidato, pose seno pra questo vestito la veste d'un imperatore, a cui molto si convenira; a perciocche questi (M. Aurilo) comiccio ad usaria sin di fanciolito, el insteme con esso gli studi più secreti della filmosfa, che in appresso gli secuitatrono accompteti in mone di dissolor ».

colla benda, parte del petto, l'avambraccio destro, la mano sinistra, il piede destro, l'estremità anterioro del piede sinistro e tutto il lembo della stola ch' ella regge col braccio sinistro. Se, convenendone col ristauratore, no interprotiamo l'antico soggetto, è una matrona romana rappresentata, come solevasi, sotto forma di musa. Gli Zanetti (1) l'appellarono Musa o altra deità, e Clarac riprodottola (2), benchè s'accosti all'osservazione (3) degli Zanetti, la nominò senz'altro Erato (4). Ma avverte saviamente Zanotto che le muse si coronavano di fiori, d'alloro, di palma e talvolta pure di piume, però con la benda o diadema non occorre esempio, per quanto sappiamo, ne' simulacri antichi. Opina invece che la testa presente, sostituita all'originale, figuri un' Augusta: nella stessa maniera, egli dice, la magnifica statua del museo borghesiano (5) è vestita e atteggiata in modo simile, mancando pur essa delle antiche mani e del capo; sostituitasi nella destra la tibia, attributo d' Euterpe in luogo dei simboli d'Urania che dovea recare, e posta la testa d' Agrippina minore coronata d'alloro. Lo stesso crede degna d'ogni elogio l'esecuzione (6).

<sup>(1) 11, 13.</sup> 

<sup>(2)</sup> Musée de sculpture, tav. 521.

<sup>(3) «</sup> Moderno è il braccio diritto e per conseguenza quello stromento e si crede una tibia. Con qual fondamento poi vi fosse aggiunto, è quasi inutile il ricercare ». Ivi.

<sup>(4) «</sup> Le bras droit est moderne, la flute, seul attribut d'une muse qui « offre cette statue, est due à une restauration ». Ivi, tom. III, p. 278. (3) Visconti, Museo borghestano, Milano, 1837, tav. 22, 2.

<sup>(6) «</sup> La statua è scolpita nello stile più nobile, e quando le gentili « discipline erano in auge fra i Romani; il partito del panneggiamento è

<sup>«</sup> discipline erano in auge fra i Romani; il partito del panneggiamento è s bene inteso e grandioso, e quantunque abbia molto sofferto questo marmo

<sup>«</sup> dalle ire del tempo e degli uomini, è da tenersi siccome reliquia pre-

<sup>«</sup> ziosa delle arti antiche e degna di servire allo studio ».

#### 307. STATUA MULIEBRE.

Alt. m. 1.11.

Statua di donna gradiente, collocata nell'abside a destra della statua monumentale di Francesco Maria I Della Rovere duca d'Urbino. La luuica e il peplo sono di mediore lavero arcaico. Noa è antica la testa di pietra tenora, con bonda e corona di fiori perchè rappresenti una Flora. Di moderno ristauro è puro l'avambraccio destro colla patera e il più destro dal metatarso.

Questa statua conservavasi già nell'atrio dell'antica biblioteca. Ripudiata a ragione dal novoro delle altre, perchè di poco conto, fu trasferita l'anno 1811 nel cortile in cambio della Minerva descritta in questo catalogo al num. 9.

# INDICE

| LETTOR: pag. III               | 31. Bosto muliebre pag 47        |
|--------------------------------|----------------------------------|
| TRODUZIONE V                   |                                  |
|                                | 39 Testa visita                  |
| ESCRIZIONE DEI MARMI SCOLPITI  | 34. Sole radiato                 |
|                                | 36. Amore coll'arco 30           |
| 4. Esculapio 3                 | 36. Tiberio 2                    |
| 2. Testa muliebra ivi          | 37. Bosto d'ignoto iv            |
| 3. Anfora ivi                  | 38. Giove » iv                   |
| 4. Fauno 4                     | 39. Veapasiago 21                |
| 5. Testa virilo ivi            | \$0. Faono iv                    |
| 6. Mercnrio ivi                | 44. Paustine d'Aotonino Pio. Te- |
| 7. Tasta moliebre 5            | voia III iv                      |
| 8. Testa muliebre 6            | 42 Plaotiile 2                   |
| 9. Minerva. Tav. I ivi         |                                  |
| 10. Becco 7                    | 44. Stetue muliebre iv           |
| 4. Busto d'ignoto » įvi        | 46. Busto d'ignoto » iv          |
| 12. Venere                     | \$6. Sileno                      |
| 3. Ceracelle • ivi             | \$7. Busto d'ignoto 2            |
| 4. Tests muliebre 9            | 48. Testa virilo » iv            |
| 6 Pauco , s ivi                |                                  |
| 6. Stetos muliebre ivi         |                                  |
| I7. Apollico 10                | 51. Musa Tav. V 21               |
| 8 Beccapte ivi                 | 52. Busto molisbra 3             |
| 9. Bosto d'ignote 41           | 53. Busto moliebre » iv          |
| to. Deità termale. Tav. II ivi |                                  |
| ti. Testa virile               |                                  |
| 12. Faonetto ivi               |                                  |
| 23. Status muliebre 44         |                                  |
| 16. Pallade ivi                |                                  |
| 25. Testa senite ivi           | 50 Tests wiells                  |
| 16. Statua muliebre > 45       | 60. Claudio                      |
| 17. Candelabro » ivi           | 61. Busto d'ignoto iv            |
| 18. Busto d'Igneto 16          |                                  |
| 19. Venere ivi                 |                                  |
| 10 Gialio Cenera a ivi         |                                  |

| 65. Garacaila pag. 43                                          | 118. Trajeno pag. 72<br>119. Statua d'ignoto 73 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 66. M. Antonie » 44                                            | 119. Statua d'ignoto 73                         |
| 68, 70. Bssl aretiadi, Tav. VIII. > ivi                        | 120. Bacco gievane ivi                          |
| 69. Frammento di donna, Tav. IX. » 47                          | 121. Egipane » ivi                              |
| 71. Statue mulichre 48                                         | 412. Busto mnijebre 74                          |
| 72. Teata virile, Tav. X ivi                                   | 123. Tezze • ivi                                |
| 73. Vonere 59                                                  | 123. Tazza ivi<br>126. Statua d'ignoto ivi      |
| 74. Busto di fanciullo . > 50                                  | 195 Ara di Giove IVI                            |
| 75. Busto mulichre » įvi                                       | 126. Busto muliebre 75                          |
| 76 Cote   vi                                                   | 197 Ecinane ivi                                 |
| 76. Gota ivi<br>77. Status muliebra » 51                       | 127. Egipane ivi<br>128. Base moderna ivi       |
| 78 Busto di fendinilo . 9 62                                   | 129 Donna cen simulacro . > 76                  |
| 79. Tosta malichre » ivi<br>80. Apoilo Licin. Tav. XI . » ivi  | 130. Status muliebro » [v]                      |
| 80. Apoilo Licio, Tay, XI ivi                                  | 131. Erms 77                                    |
| 81 M Lenido                                                    | 132. Pastoforn . Tav. XIX ivi                   |
| 81 M. Lepido                                                   | 133. Apolio Citaredo. Tav. XX 78                |
| 83. Giove > 55                                                 | 134. Ampre e Psiche > 79                        |
| 84. Mejeagro Ivi                                               | 135, Status virile 80                           |
| 85. Bacco e Fauno. Tav. Xili. > 66                             | 136. Esculapie . Tav. XXI ivi                   |
| 86. Testa muliebre > 67                                        | 137. Torso d' Amore > . > 82                    |
| 87. Eiso Cosare 58                                             | 138. Cigno e Leda , . » ivi                     |
| 88. Faustina scalore » Ivi                                     |                                                 |
| 89 Testa d'ignote » ivi                                        | 440. Rase bacchica 85                           |
| an Minney For FIR . let                                        | 159. Satus muliebre                             |
| 91. Buste d'igneto 6i                                          | 142. Status muliebre > Ivi                      |
| 92. Testa virile Ivi                                           | 153. Status muliebre » (v)                      |
| 93. Giulia Domma Ivi                                           | 165, 165, 163, Gaill cadente a mo-              |
| 94 Recepto - bu                                                | ricate > 87                                     |
| 94. Racconte                                                   | 144. Galio cadente . Tav. XXIII 90              |
| 96 Tests virile . 63                                           | 145. Galle moriente, Tev. XXIV. > ivi           |
| 96. Testa virile 63<br>97. Bacco gievane Ivi                   | 146. Status muliebre' > 91                      |
|                                                                | 147. Piede frammentato . > 92                   |
| 98. Bacco indiano » Ivi<br>99. Tosta virile » 64               | 148. Batto di Gaoimede, Tav. XXV.» Ivi          |
| 400 Anform                                                     | 159. Sanrificio di Mitra. T. XXVI. > 96         |
| 100. Anfora                                                    | 150. Pieda frammentato, T. XXVII. > 97          |
| 102 Amore con l'arco. Tav. XVI. > 65                           | 151. Status mulisbre 98                         |
| 102 Vana annata a 66                                           | 152. Picde frammestato . > 99                   |
| 103. Vase ansate > 66<br>105. 110. Piedistaill > 67            | 153. Gallo cadente, Tay, XXVIII. > ivi          |
| 105 108 Palie a +ivi                                           | 164. Amore dormiente. T. XXIX » įvi             |
| 105. 108 Palie **ivi<br>106 Vase ansato ivi                    | *** * * * * * * * * * * * * * * * * * *         |
| 107. Base egizie-remana. T. XVII. > Ivi                        | 456 Sonno                                       |
| 109. Vaso sosate 68                                            | 457 Narriso . int                               |
| 111. P. Elvie Pertinace . a ivi                                | 165. Sanon                                      |
| 111. P. Elvie Pertinace . » ivi<br>112 Ulisse. Tev. XVIII » 69 | 469. Rase heaphics                              |
| 143. Maschera cemica > 70                                      | 160 Terso virile . 105                          |
| 114 Genio acpolerate. Tav. XIX > 71                            | 464 Diana Tay XXX                               |
| 115. Antonino Pie » ivi                                        | 162. Cista mistica, Tay, XXXI. > 103            |
| 116 Tazza 72                                                   | 163. Statua incerta 107                         |
| 117. Status mulichre ivi                                       | 164 Tazza Ivi                                   |
|                                                                |                                                 |

| 165, Diana Leucofrina pag. 107                    | 211. Sercofago inscritto . pag. 153                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 166. Donna stante. Tav. XXXII. > 108              | 213. Lapida sepolerale a 155                                                                                                  |
| 167. Frammento d'erma doppia. a 110               | 214. Lapide sepoieraie 157                                                                                                    |
| 168. Apollo a ivi                                 |                                                                                                                               |
| 169. Simplegma 1f1                                | 216. Lapida apocrifa 161                                                                                                      |
| 170, Status muliebre 112                          | 217. Ara oilindrica                                                                                                           |
| 171. Testa di vecchio Ivi                         | 218, Lapide sepolorale 2 166                                                                                                  |
| 472. Status moliebre   vi                         | 219. Urnetta ioscritta. T. XLIV. a 168                                                                                        |
| 173. Torso virile 113                             | 220. Stela sepolcrale. Tav. XLV. a 170                                                                                        |
| 173. Torso virile 113<br>175. Amorino             | 221. Stela sepolorala. Tav. XLV. a 172                                                                                        |
| 175. Tazza e iuceroa. Tav. XXXI. > 116            | 221 Due Centsuri attestati. Tavo-                                                                                             |
| 176 Base baechies Ivi                             | la XLVI 178                                                                                                                   |
| 177- Busto moliebre 115                           | 223. Pagoi pigianti. Tav. XLVI. : 174                                                                                         |
| 478 Vittoria ivi                                  | 226. Mercurio e Bacco , > 175                                                                                                 |
| 179. laide. Tav. XXXIII. : s Ivi                  | 225. Bassorilievo apecrifo . +:177                                                                                            |
| 180. Statue mullebre 116                          | 226, Stela focarale a lvi                                                                                                     |
|                                                   | 227. Lapido aspolerale 3 179                                                                                                  |
| 181. Testa mullebre ivi<br>182. Statuine d'ignotn | 228. Bitone a Cleobl. T. XLVII. 2 180                                                                                         |
| 183. Status muliebre ivi                          | 212 Ifigenia Invola il Pailadio. a 186                                                                                        |
| 184. Testa imperiale ivi                          | 230 Bassoriliavo d'Apoilo . 2 187                                                                                             |
| 185. Giave                                        | 231 Approdo contrasteto. Tavo-                                                                                                |
| 186. Pastoforo. Tav. XXXIV.   Ivi                 | la XLVIII 188                                                                                                                 |
| 187. Maschera eomica a 119                        | 232. Stela appolorale, T. XLIX. > 490                                                                                         |
| 188. Stela egizia . Tav. XXXV Ivi                 | 222 Cibele ed Atti. Tav. L. 2 191                                                                                             |
| 189. Ercole ed Oofale, T. XXXVI. a 120            | 231. Tritone 192                                                                                                              |
| 190, Stela sepolerale                             | 235. Silicerolo . Tav. Ll 193                                                                                                 |
| 191 Stela sepolorale 113                          | 235. Siliceraio. 1av. LL 1931                                                                                                 |
| 192 Bassorilievo mutile 124                       | 237. Servo termario 196                                                                                                       |
| 193, 199, Trono di Saturoo. Ta-                   |                                                                                                                               |
|                                                   |                                                                                                                               |
|                                                   |                                                                                                                               |
|                                                   | 240 Urna eloeraria : 200                                                                                                      |
| 195. Ratto di Proserpios Tavo-                    | 211. Capitello coriotio : ivi                                                                                                 |
| la XXXVIII                                        | 212 Cippo sepolerale 201                                                                                                      |
| 196. Niobide, Tav. XXXIX 129                      | 213 Lapide greca opistografa. 2 201                                                                                           |
| 197. Pregio coriotio                              | 211 Lapide grona opiatografa. 2 218                                                                                           |
|                                                   | 215. Status mullebre 2 222                                                                                                    |
| 200. Sacrificio ad Eronio. T. XL. : ivi           | 216 Status maliches a 223                                                                                                     |
| 201. Bacco adolescente . 136                      | 217. Testa d'Adriano 221                                                                                                      |
| 203, Tests muliebre 137                           | 215. Status muliebre ivi                                                                                                      |
| 203. Busto muliebre Ivi                           | 259. Igea. Tav. Lill 225                                                                                                      |
| 201. Onori ad Eubojn, Tav. XLI. : ivi             | 250. Passon. Tav. LIV ivi                                                                                                     |
| 205. Urnetta inscritta 141                        | 251. Busto moliebre 225                                                                                                       |
| 206. Ara eilindries . Tav. XLII. > 142            | 252. Testa imperiale 227                                                                                                      |
| 207. Lapide aepnierale 111                        | 253. Busto senile ivi                                                                                                         |
| 208. Epigrafe a Socratea di Nieso-                | 254, Marco Aorelio a ivi                                                                                                      |
| dro. Tav. XLiii > 116                             | 254, Marco Aorelio 3 iv] 255. Testa virile 226. 256. Busto d'ignoto 3 iv] 257. Busto moliebro 2 iv] 258. Testa moliebra 2 229 |
| 202 Uraetta                                       | 256. Busto d'ignoto ivi                                                                                                       |
| 210. Lapido aepolerale . 150                      | 257. Busto moliebro z ivi                                                                                                     |
| 11 Lapide sepoicrale a 151                        | 258. Testa molisbra 2 229                                                                                                     |

| 404                                       |        | HOLLE     |                         |             |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|-------------|
| 259. Boato muljebre .                     | . pag. |           |                         | pag. 242    |
| 260 Pallade . Tav. LV.                    |        |           |                         | » lvi       |
| 261. Busto d'ignote .                     |        | 230 288   | . Busto muliobre        |             |
| 262. Caligola                             |        | ivi 289   | Pallade                 | • Ivi       |
| 263. Busto mullebre .                     |        | ivi 290.  | Busto d'ignoto          | . 264       |
| 204. Tests muliebre .                     |        | 231 291   | . Testa imberbe         | > 245       |
| 265, Busto d'ignete .                     |        | ivi 292   | Vitellio                | > 246       |
| 265. Busto di bambico                     |        | ivi 293   | Traiseo                 | > 247       |
| 267. Gets                                 |        | ivi 294   | . Tests d'ignoto        | > lvi       |
| 268. Giucone . Tav. LVI.                  |        |           | . Caracalla             | > ivi       |
| 269. Frame sedente .                      |        | 233 296   | Busto muliebre          | · 248       |
| 270. Augusto                              |        | ivi 297   | . Adriano               | » įvi       |
| 971 Giove                                 |        | 284 298   | Sileno                  | > 219       |
| 272. Busto moliebre .                     | . ,    | 285 299   | . Faunessa. Tav. Liv    | > ivi       |
| 273. Busto d'ignote .                     |        |           | Testa di fanciullo      | • 250       |
| 275. Pallade                              |        | ivi       |                         |             |
| 275. Buato di fancinilo                   |        | 936       |                         |             |
| 976 Marco Aurelio .                       |        | lel       | Statue del Museo Marcia |             |
| 277. Esculação                            |        | 237       | cortile del palazzo du  | Cale. > X01 |
| 278 Busto meliebre .                      |        | 238       |                         |             |
| 279. Licinio seniore .                    |        |           | . Statue d'igeoto       | . 252       |
|                                           |        |           | . Statua muliebre       | > ivi       |
| 281. Teste d'ignoto                       |        |           | Status d'ignoto         | > 253       |
| 282. Paliade                              |        |           | Status muliebre         | » 255       |
| 283 Lucio Vero.                           |        |           | Status d'ignoto         | > 256       |
|                                           |        |           | Statua muliebro         | > 257       |
| 284. Busto d'ignoto .<br>285. Lucio Vero. |        |           | Status muliebre         | 259         |
| TED. LUCIO Vero                           |        | IVI   807 | . platus musiculo       | - 400       |

## ALTRE PUBBLICAZIONI DELL'AUTORE

Orazione per la solenne inaugurazione del busto di Gregorio XVI P. M. fattasi nel Seminario Gregoriano di Belluno, Il di 14 maggio 1835. — Belluno, Iip. Tissi, 1835, 4.º

Specimen bibliographicum de Dalmatia et agro Labeatium. — Venetitis, typis Caecinianis, 1842, 8.\*

Bibliografia dalmata tratta da' Codici della Marciana di Venezia.

— Venezia, tip. Cecchini e Naratovich, 1845, 8.º

Discorso pronunziato in Piove di Sacco, per anno quinquagesimo quinto del Sacerdozio di d. Francesco dott. Targhetta, — Padora, Penada, 1845, 8.º

Della Biblioteca del Seminario di Padova. — Venezia, tipogr. di Teresa Galtel. 1849, 8.º

Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro. Saggio. — Zagabria, 1854, Lodovico Gaj, 8.º

Supplementi al saggio bibliografico della Dalmazia e del Montenegro. Zagabria, 1862, Lodovico Gaj, 8.º

Degli studj sul Friuli. Memoria letta alla Reate Società boema delle Scienze in Praga, li 23 ottobre 1854. — Praga, 1856, Carlo Bellmann, 4.º

Catalogus codicum manuscriptorum de rebus forejuliensibus, ex bibliotheca ad d. Marci Venetiarum. — Fienna, stamp. Imper., 1887, 8.\*

Sulle antichità spagnuole la generale, e singolarmente delle previncie Nuova Castiglia, Estremadura, Audalusia, Murcia, Valenza, Catalogna. — Vienna, stamp. imper., 1859, 8.

#### 266

#### ALTRE PUBBLICAZIONI DELL'AUTORE

Delle biblioteche della Spagna. Commentario. — Vienna, stamp. imper., 1860, 8.º

Bibliografia del Friuli . -- Venezia, tipogr. del commercio, 1861, 8.º

Delle biblioteche e delle società scientifico-letterarie della Neerlandia. - Vienna, stamp. imper., 1861, 8.\*

Dei marmi scolpiti del museo archeologico della Marciana di Venezia, Memoria. — Venezia, Aulonelli, 1862, 8.º

Catalogo dei marmi ec. Illustrazione inserita negli Atti dell'i. r. istituto vaneto di scienze, lettere ed arti Serie III, vol. VII, p. 309-363; VIII, p. 612-632, 813-833; IX, p. 149-183, 634-675, 1231-1309; X. p. 185-244.

Diplomatarium Porlusnaonense . - Vienna . 1863, 8.º

Regesta documentorum Germaniae historiam illustrantium, ex bibliotheca s. Marci Venetiarum. — Monaco, 1865-1866, parti 11, 4.\*



MIXERIA

Transle Lingle



DEITA TERMALE



FAUSTINA D'ANTONINO PIO





XEREIDE



MUSA



MELPOMENE



BASI BACCHICHE



BASI ARETIADI



FRAMMENTO DI DONNA



TESTA VIRILE





APOLLO LICIO



васс



BACCO E FAUXO





DIOSCURO

Donney Europe

#### Tav. 177.



AMORE COLL'ARCO

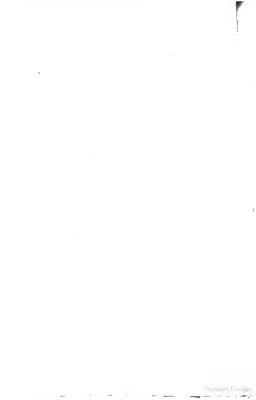



BASE EGIZIO ROMANA

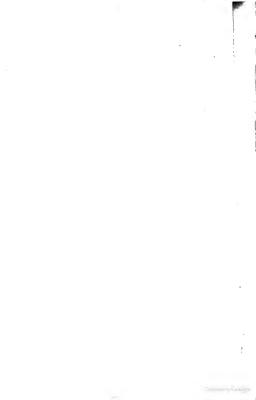



ULISSE

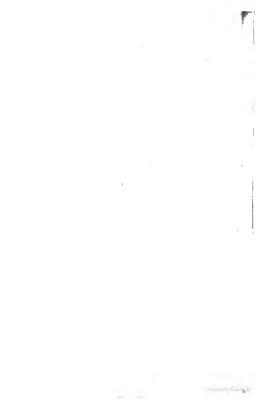

#### Tav. XZV.



PASTOFORO.



GENIO SEPOLCRALE.



APOLLO CITAREDO

## Tav. XXI.



ESCULAPIO

# Tav.17//.



TORSO DAMORE



GALLO CABENTE



GALLO MORIENTE



RATTO DI GANIMEDI



SACRIFICIO DI MITRA

and a shakes to be 1 1970



PIEDE FRAMMENTATO



GALLO CADENTE



#### Tav. VIII.



AMORE DORMIENTS

# Tav. XXX.



DIANA



TAZZA A LUCERNA



CISTA MISTICA



DOXXA STAXTE



ISID

# Tuo ATT



PASTOFORO



GALLO CADENTE

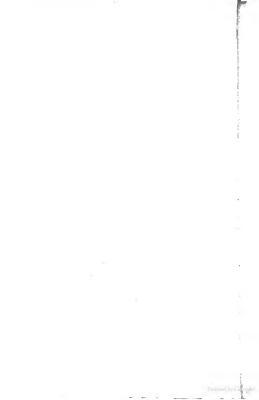



AMORE DORMENTE

## Tav. XXX.



DIANA





TAZZA A LUCERNA



CISTA MISTICA

Dynamic Louis



DOXXA STANTE



ISID



PASTOFORO



STELA EGIZIA





ERCOLE ED ONFALE



# Tav.1317//.





## Tav.XXXXIIII.



RATTO DI PROSERPINA

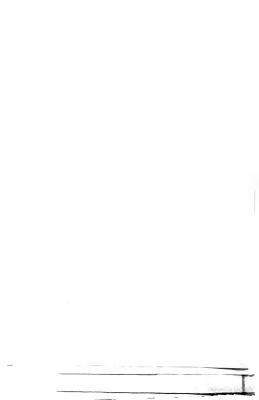



Tav. .12.



SACRIFIZIO AD ERCOLE

Tuv XLI.

ETTAPIETAIXMOY APXONTOE TAMHAIRNOE AEKATEIETAMENOY EKKNHETAKY PIAENTDIEKKNHEIAETHPIQU MENANAPOEMENANAPOYMEATTEYZETTEN ELEVAHEASONVCE VHWHILDIOAVADVOEWOZ ENTETALCAPXALLE & A SEXE (POTONHOHIKAA OLD KALENAGE DEANET PROFEE MERKANTONE AY TONPAPET XCTOAPXEGE OPOETRAIPEGEIEKA METATOYYOYKAITANAAAANIYNGERPAN TANTAKAADIKAIPETONIDEBPI BEYLAE TOTETPATONITACHNAIGHE POIHEENTON HOHIMTIAAHAAAMTIMIAAHAAMOYMOHA NADAPY EQUE TE \$ AND LANA LOPE YMENDIEN TRIENAL TEIGRATPRITTEL BEYEARTETARDHAKE KAIATONIEAMENDEEKTENDEFO/AATONXPH EIMONAGH NAIGIE TOIZENAUAGIPEPIE POINTEN REPRYETETENOMENDE TRAMMETAGING ELDIKAL TANINTO YAX KAHTICYKA LYAADAAD EDEILYTELLUT SHIMOYKALAAXONTOYAJONYEOKEAJEKTO NIAJONTOT LATWINGATTATTONITAT KATTATOYTTAT YPERAGINA DAWATPOMALONKA A DEKALLE POT PET DATYNETEAF TENOPREDYNOAHMOE JAINHTAITOIE EYXPHE TOW A SAISKYTISBATA ZATIPAK IYOMMOTAZAIE N

AND A STATE OF THE POPULATION ETETTINETICYEANEKKAHEIANX PHMATIEAL TERTOY TIMENAMENAE TYMBAME CONTH OYAHDETE TONAHMONOTIAOKETE BOYAÉTE TE MOINGBARAMYDITHEMHANDAYOBYBIADAG TAILEPAITOYEEGYE TEGANOLAPOTHEENEKEN KAIEYNOLAETHEETETONAHMONXETPOTONERAL AFKAIPPEEBEIEHANT PEIEOITINEEFEAOON TEXETTTHINAGHINHEINBOY/HINKALEKKAHITAN TAPAKANEEOYETTONAHMONEYNETTX APHEAL TOISE THATEMENOISE YBOYADIAIANOPATOIX WAT PATALATTORE TOTH HE IEMAKAJELE THAN CONTRIBUTE THEATENTOTHPAKAETOTTPEEBETE EIE AOHNAEKATATOTIGIEMADIAFKEXEIPO TONGINTAL ANGESTHPIOSEKMYPPINGYTTHE ZENO PINOZOINAIOE AHMHTPIOE MAPAGANIOE ETTETHOLEOHKALAGHNHEIN



## Tav.XZII



ARA CHINDRICA

PPA ZETINOETONELLT E ECTOYNOMAKAITCEINAYA KAIXPONONEITTETY NAIKAITTOAE OF NEIL N EIKAN POETENE LOPITAT PIETTAPO E O YNOMA DE HNMOR **EUKPATEA** POIMENHNHAPMENION DEEDE TO C YNNEKTPOCTYMBILM EXAPINAEMOID TTACETHNAE EYDOEOYZ PAEMNHMAKAIE E E OMENOIE ΚΑΙΜΕΙΤΙΚΡΑΝΝΕΑΡΟΙΟΒΡΕΦΟΥΣΑΦΥΛΑΚΤΟΣΕΡΕΙΝΥΣ AMOPYTOIONO E QITEPHNONE AYEEBION O YOYTEMAI E DA DEI EITONHITIONEIE PA OFHION AMYTIOTA ETPI & IMAIKEYGETA I EM O O IMENOIS TPICCACEKAEKAAOCAETTPCTEZETE ONXPONONHAOUN ANDPIAITIOY EATEKNANAP I ENOTIAL DA FONAN DISEASETTATPIS I TOYERKAIMEPTOE YNOMEYNO AYTAYTOTPITAT DITONAEAEAONXATOTON AND EYTIAMBAZIN HAGEATTONYIL NYMEKOYPA THNAEAFEETIEYEEBEANXAPONEXOYFAXFPOE TO E DE MAPERX OMENOIEI GE O ETEPPINTINAGH. EITTAEINXAIPEIN É OKPATEANKATATHE

208

CO AIDNYEIGE MATNHETICIHTHEETPAVEN

EPIGRAFE A SOCRATEA DI NICANDRO



URNETTA





STELA SEPOLCRALE



SUPPLICAZIONE AD IGEA



CENTAURI ATTESTATI



FAUNI PIGIANTI .





APPRODO CONTRASTATO



STELA SEPOLCRALE



CIBELE ED ATTI



SILICERXIO





ARA DIONISIACA

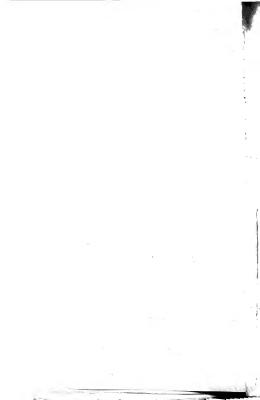





PAUNO



PALLADE

Tav.LH.



GIUNONE



SETTIMIO SEVERO



## Tuv LTM.



VITELEIO

002636660



ţ



TOTIUS LATINIT A TIS

# LEXICON

# AEGIDII FORCELLINI

# ONOMASTICO

L' pubblicate il fascicolo 25 del L. sauco. od Il fasc, N' dell'Ovonantico.

# MINO DIZINARIO GRECO-LATIVI-ITALIANO E LATINO-GIRIO respect to provide the last, Britis's Later of Assessment

E pulling il f = 20 al preso di 11 L. 1 60 il lun

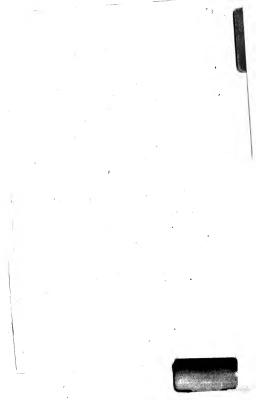

